# COMPENDIO DELLA STORIA

VELITERNA



# COMPENDIO

DELLA

## STORIA VELITERNA

SCRITTO

## DAL SACERDOTE TOMMASO BAUCO



#### Boma Grapia mugno

A SPESE DELL'EDITORE LUIGI CAPPELLACCI 1841

Congle

## A' SUOI DILETTISSIMI CONCITTADINI

# Tommaso Banco

Il dolce amore della patria mi mosse a compediarne questa storia. Il vostro stimolo e incoraggiamento m'indussero a disbrigarla: A voi pertanto ho l'onore di presentarla: poichè a voi più che ad altri si addice essere intitolata. Non nutrendomi io di speranze, essendo inimico delle adulazioni, e vivendo per massima nella oscurità privata sarò pago e piucchè contento, se questo mio disadorno lavoro mi mostrerà amante e grato figlio del mio suolo natale. Molto più godrà l'animo mio,

se le da me narrate gesta degl'illustri nostri maggiori ecciteranno iu voi e ne' posteri la brama di sempre più emularle. Mi piacerà in oltre, che nel rilevarsi i tanti favori , beneficenze e privilegi da' Sommi Poutefici alla uostra città conceduti, rimanga perenne riconoscente memoria del più singolare dal Ssmo Padre Signore Nostro Gregorio XVI gloriosamente regnante compartitole con averla elevata a capoluogo di legazione. Anzi questo novello segualato onore scolpito rimaner dee nel cuore di tutti voi: onde vi renda mai sempre perseveranti nell'avita fedeltà e costante obbedienza inverso l'Apostolica Sauta Sede: conforme si distin. sero in ogni tempo seuza interruzione alciuna gli auteuati nostri celebratissimi. Mi lusingo iu fine, cari Coucittadini, che di buon grado accogliere vogliate questa teune offerta in conveniente pegno di quella predilezione, che a voi mi lega, e che mi fa desiderarvi il colmo di ogui felicità.

## PREFAZIONE

Scorrer lo spazio de' secoli contemplando l'origine, i progressi e la caduta delle città e de' regni ; considerando i costumi, le leggi, le usanze, la religione e il commercio de' popoli è una occupazione grata non solo, ma utilissima come quella, al rapportarci la catastrofe delle umane vicende, ci fa scorgere i moltiplici rapporti delle cose e degli uomini, e ci fornisce i lumi e i mezzi per uguagliarci a' nostri simili, o per renderci loro superiori. Quindi a ragione il Principe de' Latini Oratori riguardava la storia qual maestra della vita. E per verità, chi ignaro fosse affatto della storia, non sembrarebbe egli forse uno straniero nel seno stesso della propria sua patria?

A fine però che la storia sia veramente la maestra della vita, a sentimento di quel sapiente Oratore, debb'essere la luce della verità. Ma i primi storici non iscrissero se non lungo tempo dopo l'origine degli stati e delle città. Non erasi avuta per tanti secoli l'arte dello scrivere : questo provvido mezzo di comunicazione, che la memoria conserva de'fatti, ha recato infiniti vantaggi alla società. Non ebbero eglino per materiali se non tradizioni vaghe e confuse: fu perciò che co'loro racconti e massime sulla origine ed antichità delle loro patrie il più delle volte spacciarono favole. In deficienza de' monumenti si sono eglino serviti delle congetture, che possono certamente recar luce alla storia, ma possono ancora oscurarla. L'arte di congetturare ha le sue regole, ed è ben necessario conoscere con quanta precauzione si debba adoperare.

Eccitato da amor patrio, instigato da non pochi concittadini io imprendo a scrivere un compendio della storia di Vele-

tri: e sebbene io debba all'uopo servirmi della maggior parte de'materiali di quegli scrittori, che ne parlarono distesamen-. te, pure non sono per seguirne in tutto le loro opinioni. Rispetto io moltissimo il merito e la dottrina de' medesimi: ma più piacemi seguire la verità, che l' autorità. Molti fatti da questi storici come veri riferiti, dalla retta critica sono contraddetti. Ancorchè col mio ragionare abbia Veletri da abbassare di rinomanza, non importa: purgare conviene la storia dalla favola, e ridurla al suo vero principio. Non vi è storia o greca, o romana, o nostrale, che non mostri simili difetti. Gli storici veliterni errarono coi più. I loro racconti, sebbene in quanto ai fatti sieno in gran parte veri, tali non sono in quanto a' principii, che pongono. Necessario è adunque avere a calcolo la logica.

Divido questo compendio in due parti. Nella prima scriverò di quelle cose, che al civile e a'fatti profani appartengono. Nella seconda esporrò tutto ciò, ch'è proprio dell'ecclesiastico, cioè della chiesa veliterna. Tralascio di riportare per isteso i diplomi, le bolle e i brevi pontificii, le iscrizioni lapidarie e le altre scritture già edite nelle opere di tutti gli scrittori delle memorie veliterne (1).

Landi Ascanio: nella sua opera manoscritta.

Bassi Conte Giuseppe. Descrizione di Veletri.

Tevoli Arciv. Bonaventura. Teatro istor. di Veletri.

Folpi Rocco. Fetus Latium de Veliternis.

Borgia Arciv. Alessandro Storia della chiesa e città di Velletri.

Borgia Card. Stefano. De Cruce veliterna commentarius.

Cardinali Cav. Luigi. Osservazioni di un sigillo capitolare. Illustrazioni di un sigillo comunale. Altre produzioni intorno alla sua patria.

Cardinali Clemente. Iscrizioni antiche veliterne. Monumenti figurati veliterni.

Bonamici Castruccio. De rebus ad Velitras gestis commentarius.

Ricchi. Reggia de'Volsci.

Pellisieri Don Pietro. Quadro storico de' fatti avvenuti in Veletri.

#### COMPENDIO

# **DELLA STORIA VELITERNA**

## LIBRO PRIMO

#### CAP. I.

#### SOMWARIO

Veletri sua origine incerta. Apparteneva al regno volsco: poi alla provincia di Campagna: indi di Marittima. Descrizione della sua situazione. Noticie varie intorno al suo nome, e al gentilizio. Lamina volsca veliterna e sua interpretazione. Favella volsco. Volsci e loro regno. Dubbi sulla esistenza di Mrtabo e di Camilla sua figlia. Governo di l'eletri, cessato il regno volsco. Veletri giammai assoggettata ad alcun vassallagio. Confederazione delle citth volsche, sciolto il loro regno. Città che furono capitali de' Volsci. Veletri alcuna volta capitale de' Volsci.

Sebbene molti sieno gli scrittori latini e greci, che hando lasciato memoria della prima origine delle città, che esisteromo e tuttora esistono negli estini regni latino e volsco, pure niuno di essi fa motto della origine di Veletri. Tante sono le tenebre cagionate dall'autichità, che nulla affermare si può non che di certo, ma neppure di probabile sopra questo fatto. Invano adunque tempo e fà tica io perderei, se cos'alcuna su di ciò affermare volessi poggiato sopra vane opinioni, sopra inutili congetture ed insulse ipotesi. Chechè ne abbiano scritto alcuni autori, non istò io a seguirne i semimenti, sembrandomi essere afiatto privo di sufficienti prove il loro ragionare.

Alctni scrittori opinano avere avuto Veletri il suo principio da' Lacedemoni e dagli Argonauti. Altri dicono essere stata fondata da Beletra madre di Dardano fondatore di Troia. Gli uni asseriscono essere stata edificata da Atlante Italo pronipote di Noè. Altri essere stata fondata da Saturno, ed altri diversamente vanno congetturando (1). Ora in tanto numero di opinioni diverse e in tanta oscurità di fatti dalla nostra età lontanissimi, involti fra mille errori e fra ridicole favole, quale lume mai potrà i nostri dubbi rischiarare, e condurci a conoscere e ad affermare la verità ? lascio io adunque, che a lor piacere opinino questi vari scrittori, e dico francamente, che quasi tentare l'impossibile sarebbe l'andare a rintracciare il fondatore e l'epoca della origine di questa città. Questa stessa difficoltà è una grande prova della sua immemorabile antichità.

Vero è però, ed affermare con ogui fondamento possiamo, che Veletri fino da 'principii di Roma in tanta grandezza e potenza trovossi, che alla medesima pobt colle armi opporsi. Nè ci osta l'autorità di Strabone (2), che dopo avere nominato l'riverno, Cori, Suessa, Veletri, Alatri, Fregelle ed altre città, concliude, che la maggior

(2) Strabone, Delle cose geografiche lib. 5.

<sup>(1)</sup> Tevoli. Teatro istorico di Veletri pag. 44 e seg. Borgia Alessandro. Storia della chiesa, e città di Veletri pag. 1 e seg.

parte di queste e di altre che sono situate sulla via latina ne territori degli Emici, degli Equi e de Volsci fiuruno da Romani fabbricate. Imperocchè, in quanto a Veletri appartiensi, non può certamente asserirsi; che da Romani fabbricata ella fosse: mentre già al nascere di Roma esisteva: e reguando Anco Marzio, Veletri era potente e grande in modo, che fu in istato di muovere guerra alla stessa Roma, come vedrassi.

È situata Veletri ne confini dell'antico Lazio, che, secondo il parere concorde degli antichi geografi, avea da un lato il Tevree, e dall'altro il monte Circo: ma ella però apparteneva al regno de Volsci. Ne scorgesi contraddizione nel conciliare questo fatto; che Veletri annoverata fosse fra le città mediterrane de Latini, e alla nazione vol, sca appartenesse. Imperocchè tra i più antichi popoli, che abtiavauo il Lazio furono gli Osci, che stendevansi oltre il Lazio sino a Capua: quei, che nel Lazio trovavansi a differenza degli altri, chiamati furono Volosci; e poi per sincope della lettera o, Volsci, significando per la parola vol antico (1).

Il regno de Volsci, a parere de gravi autori, stendeasi sino ai Marzi, ai Capuani, ai Sedicini, e agli Aricini, r acchiudendo in sè la palude Poutina, e le contrade di Veletri. Con ragione adunque questa città annoverata scorgesi fra le città volsche (2): e così comunemente da più recenti scrittori e geografi collocata viene fra i Volsci (3)-

Alberti Leandro. Dissert. della Italia nella Campagna di Roma pag. 132.

<sup>(2)</sup> Titus Livius Dec. I lib. 2 Dionysius Alicarn. lib. III e lib. VII (3) Zonara Giovanui. Tom. I annali della vita di Augusto. Alberti Leandro. 1) escrisione della Italia nella Campag. di Roma pag. 138. Sigonio Carlo: antica regione della Italia. Lib. I cap. III.

In seguito quel tratto dell'antico Lazio, e quello del nuovo Lazio ancora, che prolungavasi da Ostia Tiberiua sino a Gapua, compreso da Roma sino al fiune Silaro, fu appellato Provincia di Campagna. In que'tempi Veletri contavasi sotto questa provincia (1). Fatta susseguentemente altra divisione, il Lazio nella sua estensione appellossi una porzione Campagna e l'altra Marittima: per cui Veletri passò ad essere annoverata sotto questa ultima provincia, della quale ora è Capologo. (2)

In questa provincia adunque sorge la città di Veletri sopra vari piccoli colli a forma di scudo in un terreno che mostra segni di estinto vulcano, sotto temperatissimo clima, in mezzo a due reali antiche vie l'Appia e la Latina, al diritto cammino di due celeberrime Metropoli Roma e Napoli. La bellezza del sito e la giocondità del prospetto le apportano grande ornamento e decoro. Dall' oriente ella scuopre nua lunga e varia catena di monti, mirandosi ancora le cime degli Appennini, che innalzansi entro il regno di Napoli. Sopra i monti albani si scorgono la città di l'alestrina, il castello di Paliano , le terre di Piglio e di Serrone: sopra i monti lepini veggonsì le città di Cori, di Sermoneta, le terre di Norma e di Roccamassima , e alle falde il castello di Giuliano. Dal mezzogiorno scorgonsi le vastissime campague della palude Pontina già disseccate dall'immortale

<sup>(2)</sup> Atti del concilio romano celebrato sotto Agatone papa nel 679 ove leggesi sottoscritto: Placentinus episcopus veliternus provinciae Campaniae.

<sup>(3)</sup> Molu proprio di papa Gregorio XVI del 1 Febbrajo 1832.

Pio VI.(1) Si presentano ancora la terra di Gisterna, la penisola del monte Circco (2) e l'estesissimo mare Tirreno colle isolette Palmarola, Ponzia e Sannona, e sulle coste il porto di Anzio, (3) Nettuno e Astura (4). Dall'occidente Ardea (5) e Givitalavinia (6) con amene colline. Finalmente da settentrione gode il monte Artemisio tutto coltivato, e l'altro a questo unito detto Spino colle selve sempre verdeggianti di Faggiola e di Lariano. Dell'interno della medesima e del suo vasto territorio sene farà in seguito una descrizione particolare. Veletri è lontana dal mare Tirreno 45 miglia, da Roma 25, e da Napoli 420. È posta tra i gradi 41 e minuti 30 di latitudine, e tra i gradi 37 e minuti 10 di longitudine. Moltissime sono le città, che col volgere de' secoli ham-

(1) Plinius. Lib. III cap. 5 scrive, che ne' secoli trascorsi esistevano venti terre in questa vasta palude, che ha di estensione cinquantaduemila e ducento rubbia: ossia quattrocentotrentacinque miglia quadrate.

(2) Dove anticamente esisteva Circejo città volsca sopra nu promonorio della circonferenza di 10 miglia detto monte Circeo celebre presso i poeti per la favola di Circe maga. Alle falde del medesimo ora ergesi un castello denominato S. Felice in memoria di S. Felice prete, che vi consumò il martirio.

(3) Anzio città volsca distrutta; di cui ancora si veggono le rovine, e il porto ripieno, che ora serve all'ancoraggiu di piccoli legni. Poco lontano esiste il castello di Nettuno.

(4) Astura antica terra de Volsci distrutta: così appellata dal fiume Astura, che vi passa vicino. Luogo celebre per la disfatta ivi data da Cajo Menenio console all'esercito degli Aricini, Lanuvini, e Veliterni: e memoranda fu per la presa e morte di Cicerone.

(5) Ardea famosa città capitale de Rutuli presso il mare Tirreno affatto distrutta: ora ridotta ad un meschino casale di agricoltori.

(6) Civila Lavinia credesi fondata sopra le rovine dell'antico Lavinio. no in tutto, o almeno in parte eambiato l'antico sito. Veletri: no ella sempre, fin dalla sua origine, ha occupato questi medesimi colli, su cui ora s'innalza.

Sembrami cosa benfatta ( prima di discendere alla descrizione de' fatti di questa città ) dare una chiara notizia del suo nome, che presso gli storici in differenti maniere trovasi usato. Il nome di Veletri, che ora porta, non è quello da quando era in auge, e della nazione volsca faceva parte. Il discoprimento di una lamina di bronzo scavata in questo territorio nell'anno 1784 scritta in linguaggio volsco ha fatto conoscere qual nome in que' remoti tempi questa città avesse. Interpretato questo volsco monumento ed illustrato da uomini chiarissimi in ogni sorta di letteratura, e di belle arti, si è rinvenuto il nome di Veletri in Velester, e 'I suo gentilizio in Velestrom (1). Esisteva tale monumento in questa città nel museo borgiano: ora è in Napoli nel regio museo borbonico. Non è fuori di ragione adunque l'asserire, che da Velester Volsco ne sia derivata la varia denominazione, che in diverse epoche ebbe Veletri presso gli scrittori greci, latini e toscani, cambiandone delle lettere, o aggiungendone delle altre, essendo ciò proprio delle antiche lingue (2). Strabone ed altri Greci scrivono Ovelitrae: ma Stefano Bizantino scrive Belitra (3).

<sup>(1)</sup> Leggasi l'opera di Cardinali Clemente iscrisioni antiche vesilience pag. 5 è esg. Ivi si vede la lamina impresa nel suo naturale carattere con due versioni, una del chiar. Professore Orioli, e l'altra di un'anonimo nel giornale Arcadico fasc. di Dicembre 1800. VI si notano acora tutti gi'llustratori della lamina suddetta.

<sup>(2)</sup> Lanzi Ab. Luigi. Saggio di lingua etrusoa pag. 6g.
(3) Strabone; delle cose geografiche lib. V. Sesto Bizantino nel libro delle cillà.

Hatini, allorchè fiorì la loro lingua, scrissero Velitrue (1) E così parimenti da Velester rinacque Velletrum nella decadeuza del latinismo. Anzi dopo rinate le lettere in sei differenti modi scrissero in latino il nome di Veletri. Per prova di ciò, io riporto per esteso le note già date alla luce con molta erudizione sopra questo assunto dal cav. Luigi Cardinali nelle osservazioni di uu antico sigillo capitolare (a). Nata la volgare favella, anche in questa ebbe Veletri varie denominazioni (3). Ma finalmente la consuetudine ha fatto sì, che posposte tuttle e altre nomenturue, si appelli Veletri. Ne questo nome può dirsi moderno: imperocchè adoperato fu da primi scrittori toscani, trovandosi usato da Giovanni Villaui nella cronica, ch'egli nell'anno 1300 incominciò a scrivere (4).

Se così varia trovasi la denominazione di Veletri, non è poca la varietà, con cui dagli scrittori è usato il gentilizio di essa. Fra gli antichi lo stesso Stefano Bizantino chiama i cittadini Belitriani: Plutarco, e Dionisio

<sup>(1)</sup> Titus Livius, Dec. I lib, II Svetonius Tranq. in vita Augusti Sillius ital, lib. VIII Sesto Giulio Frontino nel lib. delle Colonie.

<sup>(</sup>a) Vedi la nota lett. a in fine del presente capitolo.

<sup>(3)</sup> Landi Arcanio negli annali mm. ss. scrive Velletro.
Alberti Leandro, desc. della Italia pag. 138 Belitre.

Alberti Leandro, desc. della Italia pag. 138 Belitre.
Cluerio Filippo nella Italia antica scrive Veletri, Beletri e
Belletri.

Ferrari Filippo, nel estalogo de santi serive Velitri.

Berzio Pietro nelle note sopra Tolomeo lib. III cap. I tav.
6 dell'Europa la chiama Belitri.

Braunio Giorgio, e Hongembergo Francesco lib. III delle città principali tav. 53 serivono Bletri, ed affermano, che da alcuni si chiama Blitri.

<sup>(4)</sup> Villani Gio. eronica del 1300 lib. 10 cap. 76.

Alicarnasseo Velitrani; e Svetonio Velitrini (†). Ma, dopo rinate le lettere, in più di ventiuno maniere fu declinato dagli scrittori il gentilizio medesimo (b).

Trovasi questo nome quasi comunemente usato e scritto con doppia I. Velletri non solamente dagli scrittori patrii, ma dagli stranieri ancora. Chi riflette alla maniera come questo nome trovasi scritto nella lamina volsca Velester, e presso i latini Velitrae, dovrà adottare l'uso di scriverlo con una semplice I. Veletri e così il gentilizio Veliterno, che deriva da Veletrom volsco, e da Veliternus latino; e non mai Velletrano. Io mi appello a'vocabolari più esatti e più celetri in letteratura (3).

In quanto alla etimologia di Veletri, gli scrittori patrii Bonaventura Teuoli, e Alessandro Borgia la deducciono dalla parola latina Velitrae dalla unione di tre ville Villue tres. E veramente la genesi di Veletri sembrerebbe corrispondere al sentimento di alcuni sapienti, che inseguano, che tutte le città, che sono declinate nel numero del più, abbiano avuta la loro origine dalla riunione di più borghi, di più casali, o di più ville: come infatti

<sup>(1)</sup> Piatarco nella vita di Marco Coriolano. Dionisto nel lib. V. Diodaro nella bibliotea istorica lib. XIV. Si legge in una tavola di ritorio di covizioni de capitani romani esistente in Campiologlio il gintilizio di Veletri Peliterneis. Si riporta in questo compendio al cap. 21 nota 44.

<sup>(</sup>b) Vedi la nota lett, b in fine del presente capitolo.

<sup>(3)</sup> Forcellini Lexicon totius latinilatis - Velitrae. Veletri. Veliternus Veliterno.

Septem linguarum Calepinus - Velitrae, Vaselitrae, Belitra, Veletti, Belitri.

Pocabula latini italique sermonis ad usum studiosae humaniornos literarum juventutis in regio Taurinensi archigymnasio - Velitrae, Veletri, Veliternus. Veliterno.

è accaduto nella fondazione di Venezia, di Parigi, e di altre città, che declinansi in plurale (1). Ma essendo accolta per buona l'anticissima denominazione di Veletri in lingua volsca Velester, le sentenze di questi scrittori non cadono qui in acconcio, e nulla provano per Veletri.

Dalla lamina su accennata bene scorgesi, e con ogni fondamento può asserirsi, che in Veletri, e in tutte le altre città volsche usavasi un particolare linguaggio proprio di quella nazione e distinto da'latini e dagli altri popoli confinanti. L'abate Luigi Lanzi scrive (2) » che la lingua osca, o » volsca era ben diversa dalla latina; di poi se le andò · avvicinando a segno, che si recitavano in Roma com-» medie osche, e vi s'intendevano dal popolo, come oggi » s'intendono le maschere napoletane: quando scrive Ti-. tinnio osce et volsce fabulantur ; nam latine nesciunt. Ebbero anche un dialetto loro proprio. Questo parlare molto accostavasi ed assomigliavasi alla favella de' Sabini : come eruditamente il dimostra Atanasio Kircher. Scrive Marco Terenzio Varrone, che la lingua sabina con quella de'volsci s'innestasse. E Festo dimostra, che il linguaggio de'volsci si stendesse agli Abruzzi, e sino in Sicilia giungesse (3). Questo parlare cessò, allorchè Roma coll'estendere il suo impero, propagò ancora il linguaggio latino non solo nelle vicine contrade, ma eziandio ne' lontani

<sup>(1)</sup> Aristotile sua sentenza pol. lib. I e del Salvini nelle commendazioni ad Eustazio. Urbes, quae in plurali numero efferuntur, originem et genesim suam ostendunt, natae enim sunt ex pluribus vicis.

<sup>(2)</sup> Lanzi Luigi. Saggio di lingua elrusca pag. 26.

(3) Kircher, lib. IV p. IV c. I Terentius lib. IV delle leggi.

paesi. Il Lanzi coll'autorità di Strabone (†) dice: » che » la gente volsca finì, e nondimeuo rimasero in Roma » quegli spettacoli (commedie ) e in essi quella lingua

» (volsca). Ne'caratteri i volsci usarono l'alfabeto latino, come si vede nella insigne loro lamina, e nelle

tino, come si vede nella insigne loro lamina, e nell
 loro medaglic.

Incomincio la narrazione de'fatti appartenenti a questa città. Un ordine cronologico gli accompaguerà, che alla successione degli avvenimenti darà maggior lune. Ma siccome tanto nascoste sono fra le tenebre dell'antichità le cose a Veletri spettanti prima della fondazione di Roma (non trovandosi storici, che prima di questa epoca ne parlino) solo di passaggio acconnerò quello, che viene in confaso riferito, per poi prendere un ordine più chiaro e più sicuro, che sia per condurci ad un veridico racconto.

Vari popoli signoreggiarono il Lazio, che successivamente vi si stabilirono. Fra questi sortirono dall'Etruria gli Osci, che ( come già si è riferito ) la denomizione poi ebbero di Volsci. Ebbe questa nazione i propri re, da'quali veniva governata. Per mancanza di scrittori autentici di questo regno, non può aversene alcuna chiara notizia. Se qualcuna se ne ha, è talmente involta la verità nella favola, che non è cosa facile distinguerla.

Gli storici patrii poggiati all'antorità di Virgilio Marone scrissero, che l'ultimo re di questa nazione fu Metabo, che la sua regia avea in Priverno. Indi concitatosi

<sup>(1)</sup> Strab. Geog. lih. V c. 233 Quum Oscorum gens interierit, sermo corum apud romanos restat; itaut carmina quaedam in scenam producantur. Luigi Lanzi ibid. pag. 505.

l'odio de suoi sudditi , che a unorte il cercavano , fuggi colla sun tenera figlia Comilla : abbandonato il regno, visce ramingo pe' mouti solitari , e nascosto nelle selve. La sua figlia allattata da una giumenta indomita, creacinta e de ducata fra le belve, assuefatta a patimenti straordinari di una vita selvaggia , instruita alla caccia e allo armi, giunse col suo valore, e superiore coraggio a regegere il regno paterno. Ella collegussi con Turno re de Rituli a danno del re latiuo e di Fica. Combattendo valorosamente alla testa de suoi Volsci, e facendo strage de'nemici questa Eroina restò estinta per le mani di Arunte Trojano (1).

Questo bel racconto riportato da un Poeta, a mio credere, rendesi sospetto di verità. E più cresce la improbabilità di questo fatto per alcune altre circostanze dal poeta aggiuntevi affatto incredibili e favolose. A niuno è ignoto quanto sieno capricciose e singolari le invenzioni de'poeti. Ad essi è lecito fare ciò per ornare e per accrescere di bellezza i loro poemi. Ne abbiamo continue riprove ne' poemi de' nostri classici italiani. Nel Tasso, nell'Ariosto, e in altri celebri poeti veggonsi campeggiare. delle Eroine, che giammai hanno esistito. La ipotiposi inventata da'poeti, allorchè mettono in campo il gentil sesso anima il racconto, commove, diletta ed interessa lo spirito del lettore, fa risaltare ed abbellisce il poema. Tanto io stimo, aver pensato Virgilio, quando introdusse nella sua celebre Eneida Metabo re de'volsci con Camilla sua figlia ultimo rampollo della stirpe regia volsca. Sembrami un forte argomento, per sostenere questa opinione, il

<sup>(1)</sup> Publius Virgilius Maro. Acneid. lib. XI v. 535 et seg.

ricercare come e da qual fonte abbia saputo pescare Virgilio questa storia del re Metabo e di Camilla? Tanti storici a lui anteriori non ne fecero parola: e lo stesso Tito Livio a lui coctaneo non ne fece motto: sebbene motto egli abbia scritto de'volsci. Non può adunque porsi in dubbio, che questo racconto di Virgilio non sia una delle invenzioni poetiche. Mi persuado, che meco convenire debba ogni luon critico a sostenere questa opinione.

La morte di Camilla ( scrivono i nostri storici) fu cagione di un cambiamento di governo in tutto il regno volsco: e che perciò ciascuna città prese un regime il più atto, e il più confacente al numero e all'indole de'c'ittadini. Comunque ciò sia accaduto, quello, che di certo sappiamo, si è, che Veletri reggevasì a forma di repubblica aristocratica governata dal senato composto di nobili cittadini. Questa forma di governo per lungo tempo nella città si mantenne: (4) de allorchè cadde ella in potere de'Romani, la sua libertà restò estinta.

Soggiogata Veletri dalle armi della romana repubblica, e sottoposta a quel grande impero; sebbene posteriormente sieno accaduti nella stessa Roma e nella Italia molti e vari cambiamenti di governo sino all'epoca presente: pure giammai è stata soggettata al vassallaggio di alcun barnot. Perciò è contrario all'autorità di Livio e di altri antichi e moderni scrittori ciò, che scrive Atanasio Kircher (2) di Ottavio Mamilio Tusculano, che alcuni vogliono essere discendente dalla famiglia Ottavia veliterna, ch'egli e i suoi figli signori fossero del, Tusculo

<sup>(1)</sup> Titus Liv. Dec. I lib. VIII.

<sup>(2)</sup> Nella storia Eustachia Mariana par. 2 cap. I.

e di Veletri. Imperocchè, sebbene tutti gli scrittori convengono, che Ottavio Mamilio fosse personaggio di grande autorità presso i Latini, e che col re Lucio Tarquinio Superbo apparentato avesse; pure niuno fa menzione di alcuna sua signoria, o principato. Anzi lo stesso Svetonio (1), che riporta gli onori tutti goduti da questa famiglia, non avrebbe al certo omesso questo di principato e di signoria della città. La famiglia Ottavia in Veletri sempre in istato privato si mantenne; benchè e nobile, e ricca e potente fosse. Lo stesso Ottaviano Augusto altro di se non soleva dire, che di essere nato di famiglia equestre, antica e ricca. Veletri adunque sempre si è mantenuta sottoposta alle leggi generali e al comune sovrano, che per suo governatore vi avea stabilito il proprio Vescovo con privilegi speciali, che favorivano i vantaggi e'l comodo della popolazione: come in seguito vedrassi. Da'fatti susseguenti si conoscera quanto abbiano bramato questi cittadini mantenersi in libertà: non solamente ne'tempi antichi resistendo ostinatamente alla potenza della romana repubblica: ma ancora ne'tempi a noi più prossimi abborrendo ogni altro dominio, e resistendo ancora al Senato di Roma, che per lo allontanamento de' Papi dalla Italia avea ripreso un potere bastevole a imporne la legge del più forte. Questa città dalla epoca in cui si pose sotto l'obbedienza de sommi pontefici , a'medesimi si è sempre mantenuta fedele: ( come vedremo ) e gloriasi di avere sempre difeso i diritti della Santa Sede.

Cessato il regno volsco, non avendo le città e le terre un capo, che unite le reggesse; non disunironsi per-

<sup>(1)</sup> Nella vita di Cesare Augusto.

ciò, ma sempre in istretta lega si mantennero. Per cui erano da'principi confinanti temute: nè mai caddero sotto il giogo de'Latini, e degli Albani. Per conservare i Volsci questa scambievole unione, scelto aveano alcune città principali , ove , secondo le urgenze della pace e della guerra, radunavansi: ed ivi ciò, che fosse ad utilità pubblica e nazionale, o per difesa della libertà risolvevano. Nè queste adunanze sempre e stabilmente in un medesimo luogo facevansi: ma ora in una città, ora in un'altra (come meglio stimavano) o per riunire gli eserciti, o per attaccare i nemici, o per risolvere gli affari più rilevanti, come richiedeva de'tempi la necessità. Che tale fosse delle città volsche l'unione, rilevasi da Dionisio Alicarnasseo (1). Parlando egli della vittoria di Fabio Vibulano in Algido guadagnata contro i volsci, e gli Equi, dice, che non si trattenne quivi molto, ma condusse il suo esercito ad Eccetera (2), che allora era capitale de'volsci. Il vocabolo allora dimostra, che questa città non lo era sempre. E quindi avviene, che presso gli antichi scrittori ora l'una, ora l'altra città veggiamo essere chiamata capitale di questa nazione. Il Sabellico descrivendo un' assemblea fatta da'volsci disgustati da'Romani per inganno di Tullo Azzio rammenta essere stata capitale de' volsci Ferentino (3). Dionisio Alicarnasseo scrive, che ne' tempi di Tarquinio

<sup>(1)</sup> Dionys. Alicar. lib. X. Non diu hic moratus duxit Eeceteram, quae tunc Volscorum caput evat.

<sup>(2)</sup> Eccelera città distrutta: se ne ignora il sito.

<sup>(5)</sup> M. A. Sabellio lib. X. Qui suos longo agmine abeuntes ad caput Ferentinum excipieus multa de praesenti romanorum injuria quaestus.

Prisco era capitale de'volsci Suessa (1); il che viene confermato da Strabone. Tito Livio dimostra, che tale sia stata ancora Anzio; narrando la disfatta de'Volsci debellati da Furio Camillo (2). Di Terracina ne fa chiara testimonianza Catone (3). E non mancano ragioni e testimonianze per dare quest' onore a Priverno (4). Nè tale onorifica prerogativa mancò a Veletri: essendo sempre ella stata considerata presso i Volsci per una delle primarie loro città; e qualche volta fu capitale di tutta la nazione.

Che questa città sia stata una delle principali e delle più potenti de Volsci, vien provato dalla prima guerra volsca contro Roma dalla sola Veletri intrapresa: come ancora l'abbassamento di tutta la nazione, dopo essere stata Veletri finalmente daffomani soggiogata dopo tante e tante prove di armi. Da gravissimi storici viene anche ciò notato. Fra gli altri pare, che Eutropio (5) a bastaniza lo accenni; allorchè scrivendo, che Furio Camillo s'impadroni di Veletri, si esprime, dicendo; che vinse la città de Volsci. Questo parlare si generale e dillimitato (sendo molte le città volsche) altro certamente non vie-

<sup>(1)</sup> Dionysins Alic, lib, VI, Strabon, lib, V. Filius ejus ( Tarquini ) Suessam cepit Volscorum caput, Suessa fu sacchegiata da Tarquinio ( sendo re Servio Tullo ) È incerto il luogo dev'ella sorgesse.

<sup>(2)</sup> Tit. Liv. dec. I lib. VI. Volsci, abjectis armis, sese dederunt, caeterum animus ducis rei majori Antio imminebat, id caput Volscorum.

<sup>(3)</sup> Cato: de orig. civit. Volosci, quos vocamus Vol. cos, quibus metropolis fuit Anxw., nunc Terracina.

<sup>(4)</sup> Priverno città de'Volsei distrutta. Le rovine di lei oggi veggonsi poco lungi dalla città di Piperno.

<sup>(5)</sup> Eutropio: Breviar. della stor. rom. lib. II.

ne ad indicare, che quella città, la quale di tutte le altre cra capitale: e così per antonomasia chiamare poteasi città de'Volsci sera-loggimpervi in nome della medesima: come per la stessa figura rettorica dicendosi in latino Urbs si viene a significare Roma. Lo stesso onore accordano a Veletri Adriano Romanu (1), e Gio. Lorenzo d'Anania (2)-Giò ancora da a conoscere il tempio di Marte nume tutelare di tutta la nazione volsca, che nel proprio linguaggio (al dire di Sesto Pompoe Festo ) appellavasi Mamerto (3). Questo tempio cra in grande rinomanza presso tutta la nazione, (secondo Svetonio) (4) la quale vi concorreva a sacrificare per le pubbliche prosperità, e a prendere gli abbominevoli augurii delle cose avvenire: il che diede motivo a' Poeti di appellare Veletri Urbs inclviu Martis.

Altra prova forse più convincente, che Veletri in que tempi sia stata da nazionali considerata per la loro città primaria, è il raccotto, che fa lo stesso Svetonio, di un fulmine, che percosse e rovinò una parte delle mura della città. Per questo caso la superstizione de Veliterni ricorse all'Oracolo. La risposta, ch' ebbero, fu, che un loro cittadino doveva impadronirsi del mondo. Per tale augurio i Veliterni animati da grandi speranze guerreggiarono col popolo romano sino alla propria rovina. Conobbesi poi, che quell'oracolo, ancorchè bugiardo, avea

<sup>(1)</sup> Adriano Romano: Theat. urb. 196 Belitrae caput antiquorum Volscorum, unde originem traxit Augustus primus mundi imperator.

<sup>(2)</sup> Lorenzo Anania: trat. I della fabbrica del mondo. Belitri cepo degli antichi Volsci, ond'ebbe origine Augusto.

<sup>(3)</sup> Sesto Pompeo Festa lib. II.

<sup>(4)</sup> Svetonius in vita Caesaris Augusti.

volsto significare la futura potenza di Ottaviano Angusto discendente da stirpe veliterna ( 1 ). Questa predizione da tutti i nazionali conosciuta fu la cagione, perchè questa città fosse presso loro in grande stima tenuta e fu uno stimolo di onore, che animò i veliternì a combattere continuamente con un coraggio indicibile, stimando di dovere un giorno giungere a quell'alto dominio, che loro veniva dal falso nume augurato.

#### NOTE

[a] Gardinali Cav. Luigi. Di un sigillo capitolare osservazioni. Roma 18:5 pag. 19 nota 38., Eccose alcuni modi, che simo potere giustificare colle prove. "Felletrum Felletri. 2 Feletrum Fe., letri. 5 Feletra Felletra. Elitrum Fellitri. 5 Felletra Bellitra Bellitra Bellitri Bellitri Bellitra Bellitra Bellitri Bell

"Nel primo modo, oltre che se ne ha un esempio satentico nel sigillo di frate Mattio Domenicano, (i quale inedio si conserva nel nuseco dell'Instituto a Bologna, e quabblico qui primamente), leggendorisi s. fratris Matthie de Velletro in ablativo: al dimosi stra ancora nella memoria sepolerale di Giovanni vescovo di Firenze intorno al 1350: come afferna Borghiui memoria della chiera aforentina leggendorisi patria Felletrum sancti futi tille Jonania.
"Inoltre se ne hanno prove in bolle di papa Lucio III del 38 Gennaro 1183 pubblicate dall' sechivio capitolare di s. Geminiono per
opera di Domenico Maria Manni s. c. tom. XIII. pag. 88 estendo
exes spedite costi datum Felletri.

"Del secondo ne giustifica l'uso l'antico sigillo del Comune, sì che tolto dalle schede della prepaganda, e dallo archetipo già nel "museo de marchesi Gianetti in patria, pubblicai io la prima volta "per le stampe di Napoli l'anno 1818 nel giornale enciclopedico.

"Serve di giustificazione al terzo modo una pistola di papa Lu-"cio III ai vescovi, e chierici di Scozia spedita nel 1181 dov'è scritto "datum Veletrae. Questa lettera si trova inserita nella collezione

(1) Idem ibid. Veiliris antiquius tacta de caelo parte muri, responsum est ejus oppidi elocm quandoque rerum politurum, qua fiducia Yelitriai, et tune statim, et postea suepius pene ad exitium sui cum populo romano belligeraverunt, sero tandem documentis opparuti ostenum illud Augusti potentinus portendisse. " massima de'concili del Labbé colle giunte del Mansi edizione fio-" rentina 1759 e seg. tom. XXXII pag. 475. S'intenderà che io citi " questa edizione ogni volta che la indicherò pel nome del dotto e " henemerito collettore.

" Il quarto modo si comprova per la sottoscrizione del vescoro , Giovanni in un couellio celebrato l'anno 80 i cui atti pubblicò , per prima volta il Bacchini nell'appendice alle cronache di Agnello , Bavennate tracadole da un codice della s. chiesa di Modena car, 60 23 liegge la sottoscrizione conceptus coli Jonnese Felirisi dove , deve sottintendersi epizcopus assegnaudo al secondo caso il nome della città.

" Quanto si appartiene al quinto modo ne somministrano la prova " gli atti del concilio romano dell'anno 853 leggeudovisi fra gli altri " nel recosamiento de vescovi Geogorio episcopo Bellitris nel codice " dal quale li ha tolti Labbè tom, XIV pag. 999.

"Ed eccomi al sexto ed ultimo modo detunio dagli atti del concolio Lateranenta celebrato sotto l'apa Stefano III l'anno 765 Gae, tano Cenni pubblicò per primo questo prezisos frammento da un
codice della a. chiesa di Verona, e sebbene manchino le sottoserizioni, tuttavia il nome del vescoro di Veletri si la nel catalogo
ule Padri che siederono in quella veneranda assemblea seritto cos
Ciclionato apicapop Villitriae: dove Vellitriae senza veruna grammatica è genitivo singalare di Vellitria. Può vedersi altresì quel te, sto inserito dal Mansi ne'supplementi tom. L pag. 6f2 passato poi
na în parte dell'opera di Labbe tom. XI pag. 715. Apud Vellitrias
si ha ancora in altri seritti inseriti da Alessandro Borgia stor. di
Velletri pag. 156.

(b) Cardinali Luigi nelle accennate osservazioni di un antico sigillo capitolare pag. 21 nota 5g., Ridueo queste ventiuno differenti "maniere di derivare il gentilizio di Veletri ne bassi tempi sei canetgorio principali desunte dalle variazioni indotte nelle due prime sillabe della voce radicale.

"I. Da Velitrae, conservato il modo latino nella radice, si eb" hero ad imitazione de buoni serittori n. 1. Veliternus in iscritturo
" del VI secolo. S. Gregorii Magni lib. IV epist. 44 Labbe 1 e. tom.
" IX pag 1227.

"N. 2 Velitrensis nel VI secolo Labbè 1 c. IX pag. 1089 e nel "secolo X ivi tom. XVIII pag. 465 e nell'XI seguente s. Petri Da-"miani oper. tom. II pag. 163. Mansi supplem. tom. I pag. 1511. "N. S. Veiltecarensia nel V secolo Labbè I. c. tou. MII pag. 235.
"Na pag. 435 e. M. pag. 179. E. nel VII secolo Labbè tous.
"X pag. 435 e. M. pag. 179. E. nel secolo VIII segueute: ivi tous.
"MI pag. 36; 364 374 380 Mausi I. c. tous. I pag. 559, non ehe
nell'M. secolo. Labbè I. c. tous. M. Pag. 365 (389, Ughelli L. tous.
"II col. 996 e pel fiue nel secolo XII. Muratori rer, ital, scrip, tous.
"IV pag. 438.

N. 4 Velitreueusis non mi è occorso, se non che in atti del IX ,, secolo, che da un codice della s. chiesa Eduense ha pubblicato ,, Labbè l. c. tom. XVII psg. 242.

"N. 5 Veliterninus frequente a incontrare in carte del VI seco-"lo. Baronius ann. eccl. ad au. 502 n. x 4 21 22 Labbé l. c. tora. "VIII pag. 265 nota c. e pag. 269 300 314 da un codice della s. "chiesa Lucchese Mansi l. e. tora. I pag. 379.

" N. 6 Velitranus finalmente usato nel secolo VI dal pontefice " s. Gregorio lib. 11 epist, 33.

"II. Ja permutazione della V. nella B. comune a molte lingue, antiche, intorno alla quale Adamanzio martirio vecchio gramma", tico serisse appositamente un opuscolo: questa stessa ha partorio
", con similitudine di desinenza si gentilizi già notati di Velletri quelli,
"che sieguono cioò.

" N. 7 Bélitrensis usato nel VI secolo. Labbê l. e. tom. X pag. " 486 e 487.

" S. Beliterninus nello stesso secolo. Mansi. L. e. tom. I pag. 583.
" III. II raddoppiamento della I esi vedemmo avere avnto luogo
" nella radiesle Velletri produsse altre maniere di derivare il gen" tilizio: se uno eche quivi non sembra fosse accettato lo seambio
" della i nella e Velletra», perchè trovo

" N. 9 Vellitranus nel VI secolo Jo. Diacon, lib. III cap. I e " s. Gregorii Magni lib. II. cpist. 4.

" N. 10 Vellitrensis nel scolo XI. Labbè l. c. tom. XIX pag. " 608 e 610 Ugliccli l. c. tom. V col. 113. Noterò eziandio, che il rad-" doppiamento della I fu conservato fiuo al XVI scolo.

" IV Per la già detta perantazione della v in B iu un col rad-,1 doppiamento della l si chbero le derivazioni seguenti.

" N. 11 Belliternus nel VII secolo da un codice Frisigense. Lab-11 lè l. c. tom. X pag. 488.

" N. 12 Bellitrensis nel IX secolo Labbè l. c. tom, XIV pag. 1020 " e nel secolo XI Ughelli l. c. tom. I pag. 97 98. ,, N. 13 Belliternensis nel secolo VII Labbè l. c. tom. X pag., 1163.

" N. 14 Bellitranus nel secolo X Mabilon museum italicum tom, " I par. II pag. 86.

,, N. 15 (2)) (17 prus nel secolo stesso Labbè l. c. tom. X pag. 865 e 1164 prendendone gli atti da un codice Barberino.

" V La permutazione della i nella e in seconda sillaba fu ca-

", Rione cite si sacessero i esquenti divazioni.
", N. 16 Velletrensis anno 1950 Joannes Velletrensis episcopus
", in atti del concilio romano pubblicati dal Mansi I. c. tom. I 1293 e
", nel sigillo capitolare, di cui io ragiono.

"N. 17 Velletranus nell'XI secolo del corpo del diritto cano-"nico Decretal, tit, XXVI pag. 10.

" N. 18 Velleternensis nell'VIII secolo Labbè l. c. tom. XIX pag " 226 D'Acheri l. c. tom. I 1248.

"N. 19 Velletriensis nel secolo XI Mansi l. c. tom. I pag. 1248. "N. 20 Velletrinensis nell'VIII secolo, Muratori antiq. ital, tom. "I pag. 974.

" VI Finalmente col già detto scambio della e nella b e della " i nella e si trova.

" N. 21 Belletrensis nel secolo XI Labbè l. c. tom. XIX pag. " 582 Ughelli l. c. tom. IX ".

Aggiungo io altre tre maniere di derivare il gentilizio di Veletica sopra gli annali del cardinale Baronio riporta. Può alla del cardinale Baronio riporta più cataloghi tolti da codici manoscritti della biblioteca Colhertina: in essi ta registrato il mone di Benedetto X (già chimato Giovanni Mincio) che nel secondo catalogo si legge Bellenensis episopus: e nel terzo Bellernanis episopus.

In un antico marmo esistente nel pubblico palazzo veliterno leggesi.

D.M.
C.IVLI.MALGII
BELETRANI.AVG.AE
LIA.IVLIA.QUX
ET.EREDES.HVIVS
B.M.P.

# CAP. II.

#### SOMMARIO

Prima mossa di arme de Volsci fatta dalla sola Veletri, regnando Anco Marzio. Confederazione di Anco Marzio con Veletri; rinnovata poi da Lucio Tarquinio Prisco. Gli Ottavi chiamati in Roma. Veletri si ricusa di ajutare Tarquinio Superbo. Indi, a richiesta di Mamilio Ottavio, difende il medesimo. I Volsci contro Roma. I Romani conquistano Veletri, e la fanno loro colonia. Quale forma di governo dessero i Romani a'paesi soggiogati. Carestia e fame in Roma. Pestilenza presso i Volsci; più orribile in Veletri. Altra deduzione di colonia per ripopolare questa città. I Volsci e gli Equi contro Roma: combattesi sul territorio veliterno. Muove l'eletri contro Roma nel 362. Fatto d' arme de' Volsci sendo Dittatore Cornelio Cosso, Guerra eccitata dai Veliterni contro Roma, Presa di Satrico colonia romana. Il Dittatore A. Sempronio muove contro Preneste e Veletri. Gara insorta in Roma tra i tribuni e i patrizi. I Veliterni assediano Tuscolo colonia romana. I Romani assediano Veletri inutilmente. Veletri senza combattere arrendesi al Dittatore Furio Camillo, I Privernati e i Veliterni danno il guasto al contado di Roma. I Volsci contro di Roma. Veletri con altre città confederate difende Pedo. Disfatta de' confederati presso il fiume Astura. Veletri presa e smantellata. Senatori Veliterni confinati di là dal Tevere. Diversi castighi dati a' Privernati e a' Tuscolani. Fine delle guerre volsche. Osservazione.

E pure cosa grata per una popolazione il vedere registrato nelle più antiche storie le gloriose e militari gesta de' suoi antenati. Imperocchè da ciò deriva la rinomanza. l'onore e la gloria di quelle città . che la fortuna ebbero di aver prodotto cittadini marziali e virtnosi. Veletri non è priva di questa sorte. Non pochi sono gli scrittori, che lasciarono memoria delle battaglie sostenute da' suoi cittadini, che per trecento e più anni la fortunata Roma travagliarouo. Potente e bellicosa era questa città , quando Anco Marzio era sul trono della medesima. ( Anni del mondo 3393. Della fondazione di Roma 137. Avanti l'era volgare 607 ). Incominciò in questa cpoca la prima mossa ostile fatta da' Volsci contro la nascente Roma. La sola Veletri fece questa scorreria negli anni di Roma 137. I suoi soldati giunsero ad infestare e saccheggiare il territorio romano. Il re male soffrendo questa ingiuria uscì da Roma con poderoso esercito : combattè , respinse i nemici e tant' oltre avanzossi , che s' impadroni del territorio veliterno. Assediò la città, ed essendo sul punto di dare l' assalto, supplici gli si presentarono alcuni de' più anziani cittadini, che per salvare la patria, vennero con Anco Marzio a questi patti. Che Veletri a piacere del re tutti i danni cagionati a Roma risarcisse. Che i cittadini, che a questa mossa aveano dato causa, a' Romani consegnati fossero. Che le cose tolte si restituissero. Che, fatta la pace, fra i Romani, e i Veliterni fedele confederazione si stabilisse (1). Da questi patti chiaro apparisce, che questa mossa ostile contro Roma non fecesi coll'approvazione del senato e colle forze riunite della città: ma piuttosto s'intraprese da alcuni capi sediziosi della gioventu ardita e guerriera contro il parere de'più anziani e prudenti senatori.

La confederazione stretta da Anco Marzio con Veletri fa conoscere quanto forte e potente ella fosse da far fronte alla stessa Roma. Ne solo Anco Marzio feldmente questa lega mantenne: ma fu ancora rinnovata e mantenuta dal suo successore Lucio Tarquinio Prisco, che per maggiormente accattivarsi e reudersi obbligati gli animi de Veliterni chiamò in Roma gli Ottavi famiglia primaria della città, e all'ordine senatorio aggregolli (2). Morto L. Tarquinio Prisco, regnò in Roma Servio Tullio, che la stessa famiglia fra le patrizie romane annoverò.

Lo storico romano Livio passa sotto silenzio questa mossa di armi de Veliterni contro Roma, regnando Anco Marzio. Egli registra, che la prima guerra contro i Volsci mossa fu da Tarquinio Superbo, e che dopo di lui per dugento anni continuossi (3). Non dee recar maraviglia il silenzio di Livio intorno a questo fatto di armi: poichè, o egli lo ha considerato piuttosto per una mossa sediziosa

<sup>(1)</sup> Dionysius Alicarnas. lib. III., Nec a Volscis pacata sunt om-

<sup>,,</sup> litas urbem ipsam parabal invadere, sed cum grandaevi oppidano-,, rum supplices progressi pollicerentur se juxta regis existimationem ,, illata damna persoluturos, el sontes dedituros ad supplicinm, rebus

<sup>&</sup>quot; per inducias restitutis, in foedus eos recepit et amicitiam.

<sup>(2)</sup> Svetonius Tranquillus in vita Augusti.

<sup>(3)</sup> Titus Liv. dec. I lib. I., Is primum Volscis bellum in ducen-,, tos amplius post suam actatem annos movit.

fatta da una parte de'cittadini, che per una guerra formale: o pure, perchè assai ristrettamente ha egli parlato del regno e delle imprese di Anco Marzio, il che non fece Dionisio, che assai distesamente di questo monarca scrisse.

Nella guerra intrapresa da Tarquinio Superbo contro i volsei nella quale cadde Suessa Pomezia, non si fa menzione de Veliterni i, forse perchè mantennero la fede dell'antica confederazione fatta con Anco Marzio. Tarquinio e I suo figlio Sesto peloro malvaggi costumi scacciati da Roma perderono il diritto al regno. Il popolo romano resosi libero, abbracciò il governo repubblicano. Tarquinio al sommo sdegnato adoperò tutte le arti per vendicarsi dei suoi nemicii, e per risalire sul trono. Abbandonato da Porsenna, che fece la pace co romani, da soli latini egli era sostenuto. Per aumentare le sue forze cercò l'amicizia degli eraici e de'volsci. I primi a lui unironsi: ma i volsci non piegaronsi alle di lui instanze: potche dagli Anziat ed Eccetriani in fuori, Veletri colle altre città tutte niun conto fecero ne di Tarquinio, ne del suo impero (1).

Volendo Ottavio Mamilio (sendo consoli Q. Clelio, e Tito Largio) (anni di Roma 256) favorire le parti di Tarquinio suo suocero, procurò contro i ronnani la confederazione di molti popoli. Fra questi unironsi i veliterni. Vogliono gli scrittori patrii arcives. Tevoli, e Borgia, che Ottavio Mamilio dalla famiglia Ottavia di Veletri discentesses scrive il Borgia – come pare, che affermi M. Antonio Sabelico nel commento sopra Svetonio nella vita

--- J

<sup>(1)</sup> Dionysius Alic. lib. IV. ,, Tarquinius gentis imperio politus ,, legatos misit ad volscos , et Hernicos , eorumque amicitism et so- ,, eietatom expetens , volscorum duo tantum populi assenserunt Ec-, cetrani, et Anliates. Hernici universi societatem decreverunt,

di Augusto. Al contrario Volpi Rocco nella sua opera de veliternis scrive - , che Mamilio nacque nel Tusculo, e che ivi avesse origine la sua stirpe: porta per prova Dionisio Alic. antiq. lib. Ed in vero, nell' albero genealogico della famiglia Ottavia riportato nelle note di questo compendio pag. 84 non leggesi il nome di Mamilio. Quindi è da notarsi, che ottenne da questa città un personaggio privato ciò, che colle preghiere non potè ottenere un re. Tanto era l'autorità di quest'Ottavio, che tirò al suo partito trenta popoli ; e dopo avere armato gran numero di soldati, egli con Sesto Tarquinio ne prese il comando (1). Fu terribile e sanguinoso questo conflitto; e da ambe le parti con tanto ardore e coraggio si combattè, che comune fu la strage. Ma, sendo ferito rimasto lo stesso Tarquinio, e uccisi Tito e Sesto suoi figli con Ottavio Mamilio, fu tanto lo smarrimento, che s'intromise nelle truppe de'latini e de'confederati, che furono totalmente disfatti e posti in fuga (2). Il combattimento accadde presso il lago Regillo (3).

Dopo questa vittoria ( anni di Roma 259 ) i romani vollero assicurarsi de'volsci, co'quali opinavano non potresi avere pace sicura. Quindi stabilirono dopo quattro anni di condurre sopra il loro territorio un esercito, ( sendo consoli Ap. Claudio, e P. Servilio ). I volsci presi all'impensata a questo disastro rimediarono con dare 300 ostaggi di guerra. I romani senza mischiare le mani alle armi se nie tornarono a Roma. Non potè comportarsi da'volsci tale

<sup>(4)</sup> Idem lib. V.

<sup>(2)</sup> Titus Liv. dec. I lib. II.

<sup>(3)</sup> Luogo celebre per la disfatta di Tarquinio Superbo. Questo lago rimane nel territorio del Tuscolo, oggi detto di s. Prassede.

ingiunia: cercarono intanto eglino il modo di vendicarsene. Fecero lega cogli Ernici: mandarono ambasciatori ai Latinii confortandoli a collegarsi seco loro contro i Romani. Ma violando questi il diritto delle genti, arrestarono gli ambasciatori volsci, e legati gli spedirono a Roma. Per questa perfidia si accese in modo io sdegno de Volsci, che sul momento buon numero di truppe apprestarono, e contro Roma si mossero. Vennesi alle mani colla peggio de Volsci, che disfatti e rispinti perdettero alcuni luoghi e vari territori.

Avendo indarno richiesto i Volsci da'Romani, che da' loro confini si partissero ( anni di Roma 260 ), e che le cose tolte restituissero, di nuovo deliberarono di prendere le armi. Radunarono un poderoso esercito , facendo lo stesso i Sabini, e gli Equi. Erano consoli Aulo Virginio, e Tito Veturio: a questi si oppose Veturio, e Virginio a'Volsci. Tito Livio (1), e Dionisio Alicarnasseo (2) descrivono questa battaglia; ma in diverso aspetto. Il primo così racconta. » I Volsci erano alquanto superiori di » numero, e perciò sparsi e disprezzanti cominciarono la » battaglia. Il console romano tenne ferme le sue schie-» re, c vietò di corrispondere alle strida de'nemici. A'suoi » ordinò, che stessero colle aste fitte in terra, e che quando · i nemici fossero prossimi per venire alle mani, con im-» peto gli attaccassero, usando le spade. I Volsci stanchi pel correre, e pel gridare, vedendosi attaccare da'nemici. » e loro balenando sugli occhi le spade romane ( come

<sup>»</sup> se fossero caduti in aguati ) tutti confusi e smarriti

Idem dec. I lib. II.
 Diony. Alic. lib. VI ,, Fidentes enim majoribus copiis , et , obliti superiorum cladium, ut primum Romanos videre, castra con-

- » volsero le spalle. E perchè al fatto d'armi erano venuti
- » correndo, non ebbero poi forza bastante per la fuga.
- Al contrario i romani trovandosi freschi poterono as saltare con empito i nemici già stanchi: de'loro accam-
- » saltare con empito i nemici gia stanchi : de loro accan
- » pamenti s'impossessarono, e fino a Veletri gl'incalzaro-
- » no : ove mescolati nella stessa schiera i vincitori e i
- » vinti furiosamente nella città entrarono. Si sparse entro
- » di essa più sangue con istrage di ogni sorte di persone,
- » che non si era fatta sul campo. A pochi fu perdonato,
- » i quali, gittate le armi, dieronsi a'Romani: vinti così i
- Volsci, tolto il territorio di Veletri, la città fu fatta colonia, mandandovisi da Roma gli abitatori (1) ». La differenza, che passa fra il racconto di Livio come romano da quello di Dionisio, è, che i Volsci non pigri e timorosi, ma arditi e pronti furono i primi a muovere coraggiosamente e sollectii a feirie il nemico: e se predi-

tori restarono, non fu senza molto spargimento di sangue

romano.

Ebbe Veletri diverse deduzioni di colonie: la prima fu questa nell'anno 260 reintegrata a cagione della peste nel 262, e nuovamente dedotta nel 417. (come vedrassi in seguito). Vuole Andrea Scotto (2) poggiato all'autorità di Frontino (3), che a queste sono da aggiungersi

<sup>,,</sup> lulerunt cum eis, progressique in aciem pugnam majore clade ac-,, cepta, quam reddita, in fugam versi suni, simulque castra vi capta, ,, Velitrae expugnatae nobilis gentis oppidum.

<sup>(1)</sup> Titus Liv. dec, I lib. II ,, Dionysius Alicar. lib. VI. Lucio Velio. breviario ist. lib. IV pag. 273 ,, Sesto Giulio Frontino nel libro delle colonie.

<sup>(2)</sup> Andrea Scotto Itinerario della Italia lib. III.

<sup>(3)</sup> Frontino dice "Velitrae oppidum lege Sempronia fuerat de-" ductum. Postea Claudius Caesar agrum ejus limitibus Augustaeis " ceusilum militibus assignavit.

altre due militari, sendo state due volte divise le campagne di Veletri : primieramente per legge di Sempronio Gracco, poi sotto Augusto. Caduta questa città in potere de romani, stabilirono essi servirsene come di frontiera e di forte presidio, sendo Veletri in que tempi e per natura e per arte fortissima, posta in sito molto opportuno per reprimere l'impeto de volsci, e degli altri popoli nemici di Roma. A ragione adunque la dichiararono colonia militare: acciocchè a grandissima diligenza de'soddati, che vi areano le proprie famiglie, custodita e guardata fosse.

Esiste un antico piombo veliterno nel regio museo di Parigi, in cui leggesì municipium veliternum. Per cagione di questo monumento insorgere potrebbe questione, e intaccare di contraddizione, o il riferito pionibo, o gli scritti di Livio, e di altri storici. Per togliere questa controversia, sembrami benfatto dare una breve notizia, come si regolassero i romani nel medo di dare diversa forma di governo alle città soggiogate. Alcune le appellarono municipi, altre colonie. I municipi erano quelle città, che aveano le proprie leggi, ed in oltre i privilegi della cittadinanza romana. La colonia era popolo condotto e mandato ad abitare un paese colle stesse leggi della città, che lo mandava. Fra le colonie ancora eravi qualche diversità, distinguendosi in romane e in latine. Le città , ch'erano fatte colonie romane più delle altre pregiavansi, e maggiori onori godevano: così opinano vari scrittori (1). Ma alle volte variamente le colonie si dissero municipi e questi presero il nome di colonie. Da molte testimonianze scorgesi, che le denominazioni di municipio e di colonia fu-

<sup>(1)</sup> Aulo Gelio lib. XVI cap. 3 delle notti attiche. Biondo lib. III Roma trionfante.

rono usate promiscuamente. Tacito appella Piacenza colonia. e gli abitanti municipale vulgus (1). Lo stesso Tacito scrisse Verona esser colonia (2): ma Plinio Secondo chiama municipi veronesi Cornelio Nipote, e T. Azzio (3) senz' andare più oltre, in Veletri stessa ne abbiamo una prova. Svetonio scrive, che l' avo di Augusto sen visse contento del ricco patrimonio e delle municipali magistrature veliterne (4) viene annoverata Veletri fra le prime colonie, che i romani deducessero; e così prese forma di governo somigliante a Roma colle stesse sue leggi, sendo i cittadini veliterni nella cittadinanza annoverati (5). Per cui nella elezione de'magistrati di Roma eglino aveano la facoltà di dare i loro voti. Vogliono il Volpi, e'l Muratori, che i veliterni ascritti fossero alla tribù Pontina, il che viene da essi dedotto dalla leggenda di un marmo dissotterrato in questo territorio nella contrada di colle Ottone riportato da Clemente Cardinali, che con somma erudizione dimostra, che i cittadini di una stessa patria potevano essere ascritti a diverse tribù (anni di Roma 262) (6).

Nell'anno 262 le prosperità di Roma funestate vennero da interne calamità. Ella soggiacque a tale scarsexa di viveri, che fu quasi per rimanere oppressa dalla fame (7). Oltre queste angustie di vettovaglie sarebbero stati i romani travagliati da una orribile guerra, se i volsci, che

Tacitus. Hist. lib. II cap. 19 e 25.
 Idem ibid. lib. III cap. 8.

<sup>(3)</sup> Plinius lib. IV epist, 28.

<sup>(4)</sup> Svetonius in August. cap. II.

<sup>(5)</sup> Titus Liv. dec. I lib. II.

<sup>(6)</sup> Cardinali Clemente. Inscrizioni antiche veliternae pag. 103.

<sup>(7)</sup> Tit. Liv. ibid.

già prendevano le armi, non fossero stati da terribile pestilenza percossi. Questi sempre pronti a resistere a'romani. c ad invadere il loro territorio, furono avviliti e posti in grave timore non dalle armi de'nemici, ma dal flagello della peste, che ridusse al più commovente squallore la nazione tutta. Restarono in poco tempo spopolate tutte le loro città e castella : ma dove più questo malore infierì, fu in Veletri, che rimasta quasi priva di abitanti, fu di nuovo popolata da'romani con nuova deduzione di colonia ( sendo consoli Tito Geganio , e Publio Minucio ) (1). Merita essere qui riportata per isteso la descrizione, che Dionisio fa di questa peste (2). Dopo aver ., egli narrato la grave carestia di Roma, siegue a dire: " la qual cosa tosto che riseppero i volsci poco prima " soggiogati, con segrete ambascerie scambievolmente con-., fortaronsi a rinnovare la guerra : giudicando , che il ,, popolo romano non sarebbe stato bastevole in un tem-" po medesimo a resistere alla fame e agl'inimici. Ma la » divina benignità, a cui era a cuore, che il popolo ro-» mano non soggiacesse agl'inimici, anche allora mani-» festamente usò il suo potere. Imperocchè all'improvviso » da tanta pestilenza furono percossi i volsci, quanta giam-» mai in luogo alcuno nè appresso i Greci, nè appresso » i barbari si ricorda essere stata, non perdonando ella » nè a sesso, nè a condizione di alcuno, o toccasse i più » deboli, o i più robusti. E l'ampiezza di questa strage

<sup>(1)</sup> Idem ibid., Ni volscos jam moventes arma pestilentia ingens ,, invasisset, ea clade conterritis hostium animis, ut etiam ubi ca re-,, misisset lerrore aliquo, el Velitris auxeruni numerum colonorum ro-,, mani.

<sup>(2)</sup> Dionys. Alie. lib. VII.

» facilmente si può conoscere da Veletri nobile città di » quella nazione, la quale sendo prima grande e popolata, · in tal guisa fu votata allora di abitatori , che morti » tutti gli altri, appena la decima parte ve ne rimase. » Per la qual cosa alla fine quei, che in tanta calamità » sopravanzarono per mezzo di ambasciatori fecero rap-» presentare a Roma la desolazione della città, e rimisero » se e le cose loro sotto la fede del popolo romano : e » perchè già prima v'erano stati mandati i coloni da Ro-» ma; perciò allora di nuovo richiedevano, che altri co-» loni si mandassero in quella parte di territorio, che ri-» maneva vuota. La qual cosa udita, i romani compas-» sionando tanta miseria, non giudicarono in quella di-» sgrazia doversi ricordare delle ingiurie de'nemici e ven-» dicarle, stimando, che l'ira divina avesse a bastanza » punito la ribellione da loro tramata. E piacque, che in » Veletri si mandasse non piccolo numero di abitatori, » credendo i romani dover da ciò riceverne molto pro-» fitto. Imperocchè il luogo stesso, se con forte presidio » si munisse, sarebbe stato di grandissimo impedimento » a quelli, che nuove cose tentato avessero : e si argo-» mentava non poco in Roma, si sarebbe alleggerita la » scarsezza de'viveri, se una parte non disprezzabile della » plebe ne fosse uscita. Ma niente più li mosse ad ab-» bracciare questo consiglio , che la sedizione, la quale » non essendo stata per prima affatto smorzata, di nuovo » si riaccendeva; perchè la plebe un'altra volta come » prima era concitata e adirata contro i patrizi, e spar-» geva contro di loro gravissime ingiurie, accusandoli di » scioperatezza come quelli, che avendo molto prima pre-

» veduto la futura scarsezza dell'annona, non vi avessero

42 » adoprato gli opportuni rimedi. Alcuni ancora facevan · fede, che di que'mali si erano i patrizi consigliatamente » fatti autori ; perchè adirati contro la plebe per lo di » lei ammutinamento desiderassero in questa guisa di af-» fligerla. Per queste cagioni adunque si affrettava di tra-» smettere la colonia : avendo già il senato destinato i » triumviri a dedurla. Piacque nel principio alla plebe, » che alcuni si mandassero nella colonia: perciocche fos-» sero in cotal modo per isfuggire la fame, e gissero ad » abitare un fortunato e fertile paese. Ma poi questi stessi considerando, che la peste avea vuotato di abitatori la » città loro destinata, e che la tema del contagioso male » spaventava anche gli stranicri, a poco a poco di cam-» biare parere si risolvevano: di modo che un numero » assai minore di quello che il senato deliberato avea, » si fece descrivere tra futuri coloni, e questi medesimi-» pochissimi già si pentivano del loro consiglio, e pone-» vano indugio e difficoltà a partire, furono nulladimeno » questi lasciati rimanere nelle loro case, come tutti gli » altri che di buona voglia non andavano : ma si fece » un decreto nel senato, che da tutto il numero de'cit-· tadini a sorte si scegliessero i futuri abitatori, propo-» nendosi gravissime pene da non moderarsi a qualunque » partito contro coloro, sopra de'quali cadendo la sorte » avessero ricusato di passare nella colonia. Così final-» mente una gran quantità di cittadini romani ebbe me-» stiere di andare in Veletri ad abitare.

Sendo consoli Tito Licinio, e Cajo Aquilio, ( ami di Roma 265 ) di nnovo i volsci alzarono le armi contro Roma collegati cogli ernici, invadendo il suo territorio. Licinio spedito per questa fazione contro i volsci con po-

deroso esercito si attendò nel territorio veliterno: poichè Azzio Tullo condottiere de'medesimi seguitar volendo l'impresa di Marzio Coriolano, che diceva doversi prima vincere e debellare gli alleati di Roma, quali oppressi, facilmente riuscito sarebbe a debbellare la medesima, venne contro Veletri già colonia romana, e se ne impadronì. Vennesi dunque a battaglia poco lungi dalla città verso il monte, che la domina in luoghi disastrosi, di valli profonde e di dirupi sparsi : dove inutile rendevasi la cavalleria di ambe le parti. Con eguale fortuna si combattè per buona parte del giorno: perchè la scabrosità del sito ora ai volsci, ora ai romani favoriva. Accendevasi sempre più la mischia, e dagli uni e dagli altri col massimo impegno combattevasi; e con gran coraggio Tullo accorrendo dove maggiore scorgeva il pericolo co'suoi più valorosi e più audaci : facendo strage de' nemici ( sendo guerriero robusto e pronto di braccio ) stanco dalla fatica e carico di ferite restò sul campo estinto (1). Sebbene Dionisio racconti, che in Roma per questa vittoria si facesse particolare alleggrezza, e si ornasse di trionfo il console; pure leggesi in Tito Livio (2), che sendo andato Licinio contro i volsci combattè senza riportarne alcun vantaggio, e a Roma tornossene.

Anche dopo questa disfatta non arrestaronsi i volsci dall'angustiare colle armi la romana repubblica. lo non istò a riportare questi generali combattimenti, sendo mio scopo di solo registrare que'fatti di arme, ne'quali trovossi mischiata Veletri. Dopo l'anno 265 io tralascio di narrare

<sup>(1)</sup> Idem lib. VIII,

<sup>(2)</sup> Tit. Liv. dec. I lib. II.

quanto avvenne fra i volsci e i romani fino all'anno 350; poichè in tutto questo spazio di tempo non trovasi se non che silenzio in tutti gli storici de'fatti di Veletri.

Avendo i romani nell'anno 354 soggiogato Ansure, e Artena città volsche (1), scrive Diodoro siciliano (2), che furono da'romani mandati coloni a Veletri. Ma come ciò accadesse, nè presso di lui, nè di altri scrittori si legge. Forse vedendo i veliterni gli straordinari progressi delle armi romane, uniformaronsi per allora con savio consiglio alla fortuna, accettando i coloni da Roma, e ritornando all'antica forma di colonia già intorno a 90 anni prima, ricevuta, che forse aveano scossa con porsi in libertà.

Se per poco si rifletta all'antico stato di Veletri, del quale parliamo, dopo avere ricevuto ella i primi coloni da Roma, e dopo la seconda deduzione de medismi fatta a causa della pestilenza già descritta, nel quale infortunio solo la decima parte de veliterni soppravisse, e tutta la città di romani fu riempita, dovrà confessarsi e asserirsi, che o la ferocia, o l'incivilimento di questi coloni gl'incitasse a sommossa contro Roma, o che fossero eglino tiranneggiati dalla repubblica, della quale tentavano spesso scuoterne il giogo per rendersi liberi. Vedremo in seguito, che i nuovi abitatori di Veletri tornerano a di impugnare le armi contro Roma, di cui erano cittadini non solo per privilegio, ma ancora di origine.

I romani occupati nell'assedio di Veja (anni di Roma 362) per alcun tempo lasciarono sospese le ostilità contro de volsci. Ma Veletri nell'anno 362 riassicurata dal

<sup>(1)</sup> Di Artena s'ignora il sito dove esisteva,

<sup>(2)</sup> Diodoro siciliano, Bibliot, istor, lib, XIV.

primiero timore, e ristorate le forze militari (sendo consoli L. Lucrezio Flavo, e Servio Supplizio Camerino) all' antica libertà si ridusse. I Romani per sottometterla contro lei armaronsi: coà scrive Diodoro. Quello però, che da questa mossa accadesse nè egli, nè altri scrittori lo acconano. Congetturare si può, che i romani in altre guere allora occupati dal travagliare questa città si rimanessero, e l'impresa ad altro tempo riserbassero. Certo egli è, che se da Romani fatta si fosse qualche azione degna di memoria, e da lodarsi, non avrebbe omesso Tio Livio di registrarla, nè gli altri scrittori sempre intesi a lodare le opere gloriose de romani taciuta l'avrebbero.

Non poteva darsi disastro più fatale per Roma di quello, che nell'anno 363 sopra di essa piombò. I Galli Senoni , disfatto l'esercito repubblicano, entrando in Roma
vittoriosi la posero a sacco e a fuoco. Resto salvo il solo
Campidoglio. Pel valore di M. Maulio, e di M. Furio Camillo furono i Galli sconfitti e sbaragliati e posti tutti a
fil di spada. Roma dopo tanto trambusto e dopo si grave
rovina si vide sopra le armi de Volsci. Opinarono eglino
esser questa occasione opportuna di estinguere il nome
romano.

Conoscendosi da'senatori grave ed imminente il pericolo, fin creato dittatore lo stesso Camillo nell'anno 367 (1). Questi marciò contro i Volsci, li combattè, li vinse e riconciliolli con Roma. In questa riconciliazione venne compresa anche Veletri. Eutorpio parlando di questa fazione di Veletri, dice, che Camillo vinse la città de'volsci (2).

<sup>(1)</sup> Titus Liv. dec. I lib. 6.

<sup>(2)</sup> Eutorpio breviario della stor. rom. lib. IL

Ond'è da credersi, che in quel tempo medesimo all'ordine di colonia ritornasse.

Ma che? dopo tante sconfitte, e dopo una manifesta fortuna de'romani non avvilironsi i volsci (anni 371) anzi sempre più animosi armaronsi di nuovo per tentare di opprimere la loro repubblica. Fra le altre fazioni la più celebre fu quella, in cui armaronsi a danno di Roma più nazioni, i volsci, i latini, gli ernici, e vi si aggiunsero specialmente i popoli di Circeo e di Veletri ambedue colonie romane. Per opporsi a questo imponente armamento fu creato in Roma dittatore Cornelio Cosso, che subito si mosse coll'esercito per opporsi al nemico. Accampossi in luogo vantaggioso, e dopo avere confortato e incoraggiato i suoi soldati con una veemente allocuzione. diede il segno della zuffa. Incominciossi la battaglia da ambe le parti con indicibile ardore. La cavalleria romana fece gagliardo impeto sopra la fanteria volsca, che scompigliata e disordinata comunicò lo spavento sino all'ultima schiera. I volsci in fine, in vece di difendere la vita. la patria e la libertà, gittate le armi, dicronsi alla fuga. Durò il conflitto sino alla notte. La fortuna favorì i romani. Molti furono i prigionieri, de'quali la maggior parte fu riconosciuta essere de' latini e degli ernici. E siccome non erano questi gente vile e della plebe, si opinò che simili soldati non erano stipendiati ma volontari. Vi furono trovati alcuni capi principali della gioventù nobile. Furono ancora riconosciuti alcuni di Circeo e di Veletri mandati tutti a Roma. La colpa maggiore di questa sollevazione fu imputata a'circejesi, e a'veliterni. Imperocchè, richiedendosi i prigioni, tutti ebbero dal senato aspra risposta, ma più cruda e rigida i veliterui, e i circejesi (1). La causa fu, perchi sendo eglino cittadini romani, aveano acconsentito e col consiglio e colle armi a'danni di Roma, ch'era loro patria.

I volsci sempre più audaci e animosi (anni di Roma 373) tentarono di nuovo la fortuna della guerra, per abbattere, se fosse loro riuscito, la potenza della repubblica, Raccolsero nell'anno 373 nuove leve, e colla confederazione de'lanuini (2) posero in piedi un più copioso e numeroso esercito dell'anzidetto. Dispiacque non poco a Roma questa repentina mossa de'volsci. Furono i senatori di parere, che questo nuovo disastro fosse stato eccitato da' veliterni. Dissero , che se fossero stati castigati nella passata guerra, suscitato non avrebbero nuove fazioni in dispreggio della repubblica (3). Dal senato decretata fu la guerra contro i volsci. I tribuni vi si opposero : ma tutte le tribù vollero la guerra. Troppo erano temuti da' romani i volsci, e specialmente i veliterni. Furono creati nuovi tribuni militari, de'quali alcuni restarono alla custodia di Roma: ma Spurio, e Lucio Papirii contro Veletri direttamente l'esercito condussero. Uniti erano i veliterni co'prenestini, fra quali eravi una stretta lega. Si venne a battaglia colla solita fortuna de'romani. Siccome la zuffa accadde vicino a Veletri , i volsci scorgendo il pericolo, che loro sovrastava, con opportuna ritirata entrarono in questa città. Era essa bene munita, e me-

<sup>(1)</sup> Tit. Liv. dec. I lib. 6.

<sup>(2)</sup> Lanuvio viene annoverata fra le città volsche; ed è diversa da Lavinio. Queste città diede i natali a due imperatori Autonino Pio, e Comodo Antonino. Credesi, che fosse dove oggi veggousi le rovine del castello diroccato di s. Gennaro, set miglia lungi da Veletri.

<sup>(3)</sup> Tit. Liv. ivi.

meglio fortificata, per cui i romani risolvettero di non cimentarsi in pericoloso assalto (1).

Di questa mossa furono incolpati più i prenestini ausiliari, che i veliterni primi autori, per cui il senato e l' popolo romano intimò la guerra a prenestini. (a ami di Roma 374). Questi uniti a volsci e a veliterni formato un buon esercito, presero a viva forza Satrico (2) colonia de'romani già città volsca, usando contro il presidio romano graudissima crudeltà. Dispiacque non poco a'senatori questo fatto, cle subito crarono per la sesta volta tribuno militare M. Furio Carnillo.

I romani condotti da questo eccellente capitano combatterono, vinsero, e riacquistarono Satrico. (anni di Roma 375 ) Quindi si mosse l'esercito romano contro Veletri: ma costretti furono i romani a ritirarsene senz'alcun profitto. La qual cosa benche a Livio di scrivere non piacesse a suo luogo; pure in seguito dice molto (3). Querelavasi la plebe contro il senato, e rammaricavasi, che nelle guerre incessantemente consumata fosse. E prima a Satrico, indi a Veletri, e poi a Tusculo con arte infrattenuta: acciocchè campo giammai avesse di adunarsi in Roma, e alle continue gravezze, che riceveva, riparo apporre non potesse.

Suscitossi in Roma nell'anno 375 una spezie di sedizione per l'eccessivo rigore, che contro i debitori usavasi. Presero i prenestini questa occasione, sapendo, che

<sup>(1)</sup> Idem. ibid. Oppidi oppugnatione tribuni abstinuere, quia et anceps erat.

<sup>(2)</sup> Satrico città distrutta : si crede , che sorgesse dove era il castello ora distrutto in Campo morto.

<sup>(3)</sup> Tit. Liv. dec. VII lib. 6.

le discordie della plebe indigente non' aveano permesso di descrivere l'esercito. Fatti perciò animosi colle armi alla mano diedero il guasto alla campagna romana, e senza opposizione alcuna predando giunsero sino alla porta Collina. Tanto fu lo spavento e timore de'romani, che uguagliossi a quello ricevuto da'galli, quando giunsero al Campidoglio. Al momento fu eletto dittatore T. Quinzio Cincinnato, che nominò maestro della cavalleria Aulo Sempronio, e radunato un buon esercito, assaltò l'inimico nel piano di Allia (1). Si venne a battaglia colla peggio de'prenestini, che datisi alla fuga, ritiraronsi nella loro città per difenderla. Il dittatore, riportata la vittoria, voltò l'esercito alla conquista di Veletri , perchè confederata co'suddetti, che dopo molta resistenza fu espugnata. Di quà passò l'esercito romano alla conquista di Preneste, che volontariamente si rese (2).

Nacque gara in Roma tra i tribuni della plebe e i patrizi per la pretensione, che queglino aveano di fare eleggere un console plebeo: onde si tratteanero le elezioni de supremi magistrati per cinque anni in circa, e lasciaronsi in abbandono i più rilevanti affari della repubblica. Da queste interne discordie presero i veliterni occasione di mostrare il loro risentimento, e divenuti più animosi ed invigoriti per l'ozio di alquanti anni, presero le armi, scorsero predando più volte il territorio romano: tentarono di conquistare Tusculo, che strettamente assediarono. Essendo i tusculani amici anzi cittadini romani

<sup>(1)</sup> Allia fiume celebre, ma infausto per la rotta, che vi ricevettero i romani.

<sup>(2)</sup> Tit. Liv. ibid.

si rivolsero a chiedere soccorso al senato. In questo frangente furono creati in Roma nuovi tribuni m'litari , si fece leva di un buon esercito, che con ogni sollecitudine contro i veliterni fu spedito. Furono questi forzati a togliere l'assedio da Tuscolo; risospinti si rinserrarono entro le mura inseguiti da'romani, che assediarono Veletri con maggiore strettezza di quello che i veliterni aveano assediato Tusculo. Da'tribuni e da'soldați romani non fecesi in questo assedio cosa di rilievo, che fosse stata degna di memoria, stante il valore degli assediati, e la fortezza della città. Ancorchè per ben due volte fossero stati creati nuovi tribuni militari (per la prima Q. Servilio, e Cajo Veturio; e per la seconda A. e M. Cornelii, Q. Quinzio, e M. Fabio nell'anno 386) pure la città non fu conquistata (1). Quanto fosse grave questo assedio può argomentarsi da ciò, che in Roma non potevansi radunare i comizi se prima non tornavano i soldati dall'assedio di Veletri, dove ne stavano in grandissimo numero (2). Da questa narrazione può arguirsi quanto numeroso fosse l'esercito romano condotto alla espugnazione di questa città ; quanto fortificata, e provvisionata ella fosse; e quanto grande fosse il coraggio de'suoi cittadini. Congregaronsi alla, fine i comizi, e nulla fu risoluto : onde convenne a'romani sciogliere questo assedio, per ultimare la elezione de'loro magistrati. Annojati eglino dalla lunga durata dell'assedio, incominciaronsi in Roma a sentire de'forti lamenti. Dicevasi: che la gioventù romana occupata fosse e trattenuta

<sup>(1)</sup> Idem ibid. Nihil ne ab his quidem tribunis ad Velitras memorabile factum.

<sup>(2)</sup> Idem ibid. Velitris in exercitu plebis magnam partem abesse, in adventum militum comitia differro dobere.

nell'assedio di Veletri come in esilio; così parlava Licinio Sesto (1).

In questo tempo i romani non aveano guerre: dagli stranicri non erano molestati: tutti i popoli loro nemici erano disarmati. Solo rimaneva l'assedio di Veletri,
clue stimavano di facile conquista, benchè di lunga durata. Lo storico romano Livio scrivendo questo fatto non
to espone ingenuamente. Egli per non registrare il valore
de'veliterni, e I poco profitto e la vergogna de'romani,
che dall'assedio senza espugnazione sen partirono, lascia
nel silenzio i risultato. Quindi un dotto comentatore di
Livio non poco maravigliasi di un tale silenzio: e perchè, dice, non ha egli descritto o lo scioglimento dell'
assedio. o la espugnazione della città (5)?

Se la costanza romana in questo assedio fu grande non fu minore la vigilanza e la fortezza de veliterni nel difendersi. Per quattro anni sostenne Veletri questo assedio contro tutte le forze romane; cioè dal principio del 385 sino al 388. Se a calcolo pongonsi tutte le circostanze di questo fatto, pare, che superino esse la stessa credenza: e pure queste sono narrate dallo stesso Livio scrittore apertamente parziale per la gloria di Roma. La diuturnità dell'assedio, l'ardore de romani in tale impresa, tutte le loro forze qui riunite contro una sola città da niuno soccorsa, sono tutte circostanze, che mostrano la straordinaria fortificazione di Veletri, e 'l valore de' citta-

Licinius Sextus. Deinde ablegatione juventutis ad veliternum bellum,

<sup>(2)</sup> Henr. Glar. Lorith. annot. in Liv. dec. I lib. 6. Mirum cur vel non dissolutionis, vel expugnationis alicubi meminerit Livius.
A \*

dini resi forti e costanti a'patimenti dall'amore della patria e della libertà.

Ma se prestiamo fede a Plutarco, vedremo, che quello, che i romani con un ai lungo e stretto assodio non poterono ottenere; alla fine senza forra di armi, ma col solo nome, e coll'autorità di Camillo nello stesso anno 388 conseguirono. In questo anno essendo venuti di nuovo i galli a danno di Roma, Camillo creato di nuovo dittatore gli sconfisse. Questo fine adunque (dice Plutarco) (1) ebbero i contrasti militari di Camillo, avendo ancora mentr'era in questo magistrato di passaggio, e senza combattere presa la città di Veletri. Esisteva in questa città un'antica porta appellata porta Furia. Constante sempre è stata la tradizione presso questo popolo, che da questa porta entrasse in città F. Camillo vittorioso.

Quanto fossero amanti della libertà e coraggiosi i veliterni: ancorchè la loro città fosse colonia romana, e pochi anni prima da Camillo sottomessa, scorgesi dalla muova mossa ostile, che fanno uniti a privernati nell'anno 397 sotto il consolato di Cajo Fabio, e Cajo Plauzio. Questi due popoli nazionali e amici investono il contado romano, fo devastano e lo saccheggiano. Accadde ciò poco dopo che i Tarquiniensi in un conflitto ruppero l' esercito di Cajo Fabio, e fecero uno scellerato sacrificio di 307 soldati romani. Crudeltà tanto orrenda, che più dispiacque al senato, che la scoufitta dell'esercito (2).

<sup>(1)</sup> Plutarco. Nella vita di Camillo.

<sup>(2)</sup> Tit. Liv. dec. 1 l. 7. Accessit ad eamdem cladem et vastatio romani agri, quem Privernates et Veliterni deinde incursione repentina fecerunt.

Appena erano scorsi dieciotto anni dall'ultima mossa di armi contro Roma (anni 415), che Lucio Annio Seti no, eLucio Numicio Gircejense (la patrie de'quali erano colonie romane) givano sollevando i popoli de'volsci, de'latini e de'confederati. Eglino grandissima impressione fecero presso quelle genti, eccetto che presso i veliterni e segnini, che ricusarono tale unione: stimando non esser proprio del loro onore il guerreggiare a richiesta altrui (1). Da questo fatto può arguirsi, che quante volte i veliterni conosciuto avessero giusto e ragionevole questo armamento contro Roma, l'impresa al certo ricusato non avrebbero contro Roma, l'impresa al certo ricusato non avrebbero.

Nell' anno seguente 416 ( sendo consoli Emilio Mamerco e Quinto Publio Filone ) si mossero i veliterni a difesa di Pedo, che da'romani assediata l'ajuto chiese de'veliterni, e di altri popoli, che furono i tiburtini e prenestini amici e confederati, e poco dopo si unirono i lanuini, e gli anziati. Diedesi la battaglia, in cui i romani furono superiori, ma con poco profitto; perchè la città non fu espugnata, e gli alleati non ebbero gran disastro. Tralasciossi pel vegnente anno la fazione, che proseguita fu da' nuovi consoli. Le altre genti volsche e latine per aver perduto la più bella gioventù nelle passate rotte, erano divenute impotenti a formare campo: nè potevano sopportare il giogo dell'altrui, dominio. Tanto più elleno erano angustiate; perchè miravano quasi tutto il territorio della nazione (cominciando da Priverno fino al fiume Volturno, che scorre presso le mura di Capua ) essere già stato pigliato , distribuito e assegnato alla plebe. Risolvettero perciò di non

<sup>(1)</sup> Idem ibid, dec. I 1, 8,

muovere più guerra; ma solamente di accorrere in ajuto di quelle città, che da' romani o assalite, o assediate fossero. (Debole consiglio che ben presto conduce alla servità). Da questo fatto scorgesi, che già la nazione volsca era nella sua decadenza, e che in breve era per perdere la sua libertà, e vedersi sotto il giogo romano senza speranza di potersi più riunire in nazione.

Si mossero intanto a soccorrere Pedo gli aricini, i lanuini e i veliterni; le schiere de'quali giunte presso il fiume Astura furono all'improvviso, mentre univansi agli anziati, da Cajo Menio combattuti e sbaragliati. Fu questa una delle maggiori vittorie, che in que' tempi i romani riportato avessero (1). ( Anni di Roma 417 ). Nè l'animo guerriero de' romani nella conquista di una sola eittà arrestossi. A domare tutto il Lazio l'escrcito vittorioso eglino condussero: nè quietaronsi, finchè sottomesse le città tutte, e di forte presidio guarnite non le avessero (2). Vendicarsi volle il senato delle città, che in questa ultima guerra preso aveano le armi, e con diverse capricciose pene castigolle. Veletri solamente come più potente forse delle altre città, e di maggior contrasto ai romani fu più severamente e senza pietà trattata. Furono demolite le sue mura : e 'I senato veliterno fu trasportato in Roma e confinato di là dal tevere colla pena che chi fosse giunto di quà dal fiume, dovesse pagare mille monete: nè potesse essere liberato e sciolto da chi pigliato lo avesse, se non pagato interamente il denaro. Per occupare le possessioni de' senatori mandati furono

<sup>(1)</sup> Idem ibid.

<sup>(2)</sup> Idem ibid.

altri coloni. Livio volcendo apportare la cagione di tanto rigore, per non dire lo slegno che portavano contro questa città i romani, e l' dispiacere della forte, e lunga resistenza fatta loro nel passato assedio, dice, che fosse, perchiè i veliterni, sendo cittadini romani, tante volte cransi ribellati (1). Ma dopo poco tempo decretò il senato la ricdificazione delle mura della città, e che questa fosse ripopolata colla romana cittadinanza, con tutti i diritti e onori, che prima goduto avea, e che tutte le altre colonie godevano (2). Lo stesso storico scrive, che Priverto fu collo stesso rigore che Veletri trattata (3).

Era Veletri città potente, popolata, forte, e principale della nazione volsca: onde non è da mararigliarsi, se dovette soggiacere a tanta sciagura, e a tant' sprezza nel castigo. Per cagione dello sdegno, che i romani portavano a questa città, incrudelirono ancora soprammodo contro i tusculani, per averle nella passata guerra prestato ajuto. Quindi dalla tribà Pollia fu decretato, che i giovanetti tusculani dai 144 anni in su co' verglie battui e uccisi fossero; e che le donne e i fanciuli soto to la corona all' incanto venduti fossero. Sentenza veramente stravagante e crudele! che dalle altre tribà fu rivoccata (<sup>4</sup>).

Abbassata pertanto e sottoposta questa clttà, respirarono i romani: perchè si pose fine alle guerre de' vol-

<sup>(1)</sup> Idem ibid. In veliternos veteres cives romanos, quod toties rebellassent graviter sevitum.

<sup>(2)</sup> Idem ibid. Quibus adscriptis, speciem antiquae frequentiae Velitrae receperunt.

<sup>(3)</sup> Idem ibid.

<sup>(4)</sup> Idem ibid.

sci, che furono i più feroci e i più potenti nemici di Roma. Se a calcolare si viene tutto il tempo, che passò dalla prima guerra intrapresa da Veletri contro Anco Marzio nell'anno di Roma 128 sino all'anno 417; bene scorgesi, che la totale conquista di questa città costò a' romani il travaglio quasi di tre secoli, collo spargimento di non poco loro sangue. Da un marmo di trionfi e di ovazioni de' capitani romani, che trovasi in Roma nel campidoglio, viene fissata l'epoca della totale rovina di Veletri e del suo servaggio a Roma (1).

Questa guerra fu chiamata da Livio eternas gravissima da Cicerone: e celebrata molto dagli storici dell'eta seguenti. Dal premio, che fu decretato al console Cajo Menio scorgesi quanta fosse stata l'allegrezza e gioja del popolo romano nel vedere pure una volta finito tanto travaglio, clie da Veletri specialmente riceveva. Imperocchè, oltre il trionfo, fu innalzata a Menio una statua eque-

 Sembrami opportuno riportare per isteso quanto sopra a questo fatto ha scritto Clemente Cardinali nella sua opera delle iscrizioni antiche veliterne pag. 76.

C. MAENIVS . P. F. P. N. COS . ANTIATIBVS

ANNO . CDXV

LAVINEIS . VELITERNEIS . PRIDIE . K . OCT.

", Forse non è del lutto superfluo il notare, che questa epoca del ", marmo capitolino corrisponde al 416 de' fasti di Almelovenio al 417 ", della cronologia catoniana. Gli scrittori delle cose patrie non vi fe-", cero attenzione, o non credettero di alcun peso questo marmo:

" perchè lanto Alessandro Borgia pag. 34 quanio Rocco Volpi pag. 23 " ripongono quella disfatta nel 417 e citano poi quesio sasso, che

" la segna nel 415 in agosto, o settembre più tardi; avendo Menio, " trionfato il giorno innanzi al primo di ottobre. stre nel foro: (premio assai raro in que' tempi) (1). Finalmente da questo prossimo timore liberata Roma potè culle sue armi in breve tempo stendere il suo dominio nella Italia, e fuori ancora. Lungamente esistette in Roma la memoria de' senatori veliterni. Se in verità tra quelles este curie del propolo romano, che il nome traevano dalle città, i di cui cittadini erano stati in Roma condotti, eravi la curia velita. Questa così appellossi dalla città di Veletri; perchè i di lei cittadini divennero parte di quel popolo, che signoreggiò a tutte le nazioni conosciute. I veliterni aveano in Roma un luogo particolare e distinto over radunarsi, che dalla loro città appellavasi curia velita (2).

lo osservo, che le città cadute in potere de romani, dopo tanti sforzi dalle medesime fatti per mantenersi librer, non venivano già da essi avvilite, e reas schiave (qualora arrendevansi volontariamente e sottomesse); imperocchè volendo questi ritrarre dalle città soggiogate non già il piacere della vendetta, ma un sodo vantaggio, cercavano ogni mezzo per istringerle alla loro repubblica. Partecipavano ad esse in maggiore o minor copia le romane prerogative e i diritti e e finanche le ascrivevano alla loro cittadinanza. Questo savio instituto de romani spico in singolar modo nel dedurvi che fecero le colonie. Non sarà fuori di proposito il registrare le varie cagioni, che in diversi tempi indussero i romani a dedurre le colonie.

<sup>(1)</sup> Tit. Liv. dec. I 1. 8.

<sup>(3)</sup> Velita, seu Velitia una ex Curiis urbis Romae, a Velitia, hoc est veliternis inc. Velitrarum urb. in volscis. Sigon. de antiq. jure C. R. lib., 1 c. 3 voss. in Curia. Fest. in voce novae Curiae. Volpi Rocco vetus Latium de veliternis lib. VI pag. 25.

Queste vengono ridotte a sei (1). 1º A tenere in soggezione i popoli vinti. 2º A reprimere le scorrerie de'nemici. 3º A propagare la stirpe romana. 4º A provvedere la plebe bisognosa. 5º A quietare le sedizioni popolari. 6º A premiare i soldati veterani. Per le colonie tradotte in varie volte in Veletri debbonsi riconoscere le cagioni nel primo e secondo luogo assegnate: ma quella dedotta nel 262 per reintegrare la città a cagione della peste, fu per provvedere alla plebe bisognosa, e per quietare la sedizione nata in Roma. Le altre militari furono per premiare i soldati veterani colla distribuzione delle terre. In questa operazione de' romani scorgesi una singolare e prudente politica. Eglino conoscevano esservi uopo di presidi per tenere in dovere un popolo di fresco sottomesso. I romani , anzichè edificare fortezze, e rocche nelle città conquistate, costumavano di dedurvi le colonie, assicurando in tal modo colle popolazioni benevole e interessate i paesi soggiogati.

(1) Sigon. de antiq. jure It. lib. II cap. 2.

## CAPO III.

## SOMMARIO .

Veletri sottoposta e obbediente a Roma. Pirro contro Roma. I veliterni difendono Roma contro Amibale. Prestamo questi loro ajuto nell'assedio di Capua. 
Prodigi accaduti in Veletri. Terremoti. Famiglia 
Ottavia di origine veliterna. Onori di questa famiglia. Albero genealogico della medesima. Gojo Ottavio padre di Ottaviano Augusto morì in Nola. 
Sentimenti diversi degli Storici circa il luogo della 
nascita di Augusto. Fu egli educato in Veletri. E 
cognominato Turino. Questione intorno all'educatorio di Augusto. Ingresso della religione cristiana 
in Veletri di

Il consiglio preso da' Senatori romani per togliere a Veletri per sempre ogni ardire e possanza, e per renderscla soggetta e obbediente, fu molto accorto e politico. Togliendole i senatori, che costituivano le famiglie nobili, le più distinte, e le più potenti, che i pubblici affari regolavano, e la città diriggevano, il popolo restò come un corpo senza capo. Quindi in Veletri si presero altre deliberazioni: si deposero gli arditi pensieri di tentare nuove imprese: si risolvette di acquietarsi, di uniformassi alla fortuna, e di rendere a Roma quella obbedienza, che ora mai da una buona parte della Italia incominciava ella a riscuotere. Veletri adunque già colonia romana riputossi di una condizione anche illustre

per la nobiltà e pel decoro del popolo romano, di cui faceva parte: onde pensò di avere con esso comuni gl'interessi. Uniformossi alle leggi romane; e nelle più critche e pericolose circostanze colle sue forze concorse alla difesa di quella repubblica. Così quando Pirro re degli Epiroti venuto nella Italia a danni di Roma, dopo avere soggiogata la Compania, trovò in Veletri il termine delle sue conquiste, e delle sue vittorie. Questa città fu un forte propugnacolo per Roma. Giunto sin quà ritirossi egli prontamente all'avvicinarsi dei due eserciti consolari (1).

Roma combattendo, e soggiogando i suoi nemici, che da vicino la circondavano, da ogni parte aveva esteso la sua potenza. Non bastava la sola Italia a saziare la di lei ambizione: già colle sue armi e coll'impero internata erasi ne' lontani paesi, conquistando regui e provincie. Prospere e felici avanzavano le imprese di lei: ma arrestate queste furono da' Cartaginesi venuti contro di essa sotto il comando del celebre Annibale nell' anno 534. Raccogliendo i romani soldatesche da tutta la Italia per fare argine alla braura e al furore marziale di questo condottiere, ebbero sotto le loro insegne soldati ancora spediti da Veletri, che insieme con altri popoli condotti furono da Scevola capitano celebratissimo. (2) L'esercito romano venuto a battaglia presso Canne fu interamente disfatto. Ciononostante seguitarono i veliterni a prestare ogni soccorso di arme ai romani contro Annibale. Questi nell'an-

<sup>(1)</sup> Luc. Floro lib. I. cap. 18.
(2) Vedi la nota in fine del presente capitolo.

no 539 (sendo Consoli Gneo Fulvio Centumalo, e P. Sulpizio Galba) avvicinatosi a Roma coll'esercito saccheggiando e depredando i luogli intorno, tennesi lontano da Veletri, i di cui cittadini in questo anno fecero parte dell' esercito romano nell'assadio di Capua. (1) Allorchè fu dato a questa città l'assalto, i il giorno innanzi che si arrendesse, un valoroso capitano nomato Caleno usci fuori a danno degli aggressori, e fra gli altri uccise un soddato veliterno, ed egli ancora restò ucciso : e il di seguente entrarono i romani a Capua vittoriosi.

Ardendo ancora la guerra co Cartaginesi nell'anno 548 (sendo consoli Tito Claudio Nerone, e M. Servilio Gemino) accadde in Veletri un terremoto assai forte e stravagante. Non solo ne restò commossa la città col suo territorio; ma profonde voragini aprironsi: e piante ed arbori dalla terra ricoperti furono ed assorbiti. (2)

Diversi prodigi al riferire di Livio (3) avvennero in questa città nell'anno 551 sotto il consoloto di L. Cornelio Lentudo, e Publ. Ginlio Appulio. Furono toccati dal fulmine i tempii di Apollo e di Sango: e nel tempio di Ercole nacquero capelli umani: per cui furono in Roma spediti messi, che ciò al senato riferissero, il quale ordino, che il console con ogni maggiore solennità offerire dovesse sacrifici agli Dei. La percossa del fulmine (secondo le superstiziose e vane osservazioni de' Gentili) era segno, che il Nume a se stesso

<sup>(1)</sup> Sillio lib. XIII.

<sup>(2)</sup> Tit. Liv. lib. II dec. IV. In veliterno agro terra ingentibus cavernis consedit, arboresque in profundum austac. (3) Idem ibid.

consecrava quel luogo, il quale veniva tosto riputato sacro e religioso. Ma quello , che significassero i capelli umani , non leggesi presso i superstiziosi auguri.

Sendo consoli T. Quinzio Flamminio, e Sesto Elio Peto nell' anno 552, sperimentaronsi in Veletri danni orribili cagionati da altro terremoto. Fra quali la terra aprissi per lo spazio di tre jugeri con grande e profonda caverna. (1) Tre jugeri comprende un tratto di terra , che con un pajo di buoi può in tre giorni ararsi , ed abbracciano 720 piedi di lunghezza, e 360 di larghezza. Cosa in vero sparentosa!

Dopo questa epoca per un gran lasso di ami nelle storie soorgesi un lungo silenzio intorno a' fatti di
Veletri. Vivendo pacifici e obbedienti i suoi cittadini all'
impero della romana repubblica, tutto ciò, che operavano, consideravasi sotto l'aspetto della stessa Roma, essendo comune la loro cittadinanza. Mi si da però un largo campo, per distesamente parlare di un personaggio,
che di questa città fu e sarà l'ornamento e la gloria.
Frà le altre prerogative, che la rendono celebre, la prima è quella di avere dato l'origine alla stripe degli Ottavi, dalla quale discese Ottaviano Augusto primo Imperatore del mondo: e credesi di avergli dato ancora i
natali.

Che la famiglia Ottavia abbia avuto la sua nobile autica origine da Veletri, Svetonio lo attesta chiaramente (2) » Molte cose dimostrano, egli dice, essere stata

Idem ibid. Terra velitris trium jugerum spatio caverna ingente desederat,

<sup>(2)</sup> Svetonius Trang. in vita Augusti. Gentem Octaviam velitris praecipuam fuisse multa declarant.

» per lo passato la gente Ottavia in Veletri riguardevo-» le : imperocchè una contrada nella più celebre parte » della città chiamavasi Ottavia, e vi si mostra un'al-» tare ad Ottavio consacrato. Questa contrada ora viene appellata Castello, ch'è la parte più elevata della città . ov' esiste al presente una strada chiamata Vico Ottavio. Il fatto dell'altare consacrato ad uno degli Ottavi \* fu ; che questi essendo capitano in una guerra con-» tra i convicini, avuto in un subito avviso di una scor-» reria fatta da essi ; mentre ch'egli sacrificava a Mar-» te, tolte le viscere dell' animale mezzo crude dal fuoco, » e presane una parte, audò incontro ai nemici, ed ese-» guito il combattimento, tornossene in patria vincito-» re. Onde venne stabilito per pubblico decreto, che in » avvenire in ogni anno in cotal guisa si sacrificasse a » Marte, e che una parte delle interiora a que' della » casa degli Ottavi portata fosse. Ciò, che scrisse Svetonio, è stato in seguito registrato da tutti quegli scrittori , che della famiglia Ottavia trattarono. Fra questi contasi Cassio Dione storico greco, che fiorì nello scadere del II secolo sotto Comodo imperatore. Egli dice: Cajo Ottavio Cepa (imperocchè questo e il nome del figlio di Attia, ch'era figlia della Sorella di Cesare) fu oriundo da Veletri città de'volsci. (1) Affermano ciò ancora Francesco Petrarca, (2) Raffaele da Volterra, Antonio Agostini , Fulvio Ursino, Riccardo Streinnio , Gio-

Fulvio Ursinio delle famiglie di Roma.

Dion. Cassius lib. XVI. de historia Rom. pag. 418. tom. I.
 Petrarca nelle vite degli uomini illustri parlando di Ottaviano Raffaele da Volterra nei comentari urbani lib. XVI. Antonio Agostini delle famiglie romane.

vanni Glandorpio, Atanasio Kircher; e per non fare lungo catalogo di altri numerosi scrittori, accenno solo ciò, che scrisse Domenico Magri. Veletri potentissima città volsca, e fortunatissima patria della gente Ottavia nata per governare Roma, anzi il mondo tutto. Di questa illustre famiglia appena una piccola memoria in marmo esiste in questa città presso la chiesa di s. Lorenzo (1).

Il cognome di questa famiglia si vuole essere derivato dal numero di otto figli : come le stirpi Quinzia , Sestia e Decia furono così dette , percibe il loro autore nell'ordine della generazione era il quinto, il sesto il decimo : così gli Ottavi furono con tal nome chiamati ; perchè l'autore di questa stirpe dall'ordine della generazione ebbe il pronome di Ottavio.

Questa famiglia dal re Tarquinio Prisco fu aggregata fra le famiglie romane al senato: indi a puco da Servio Tullo venne trasportata fra le patrizie: ma col decorso del tempo passó fra le plebee. Dopo lunga serie di anni per opera di Giulio Cesare tornò di nuovo tra

Glandorpio nell'ocomssico della stor. rom. lett. O.
Atanasio Kircher, nella part. 4 del lib. IV. cap. II.
Domenico Magri nel riotrono a Roma dal monte Libano.
(1) . . . . . O . L . VRBANA
Q . AMMIO . Q . L . OPTATO
VIRO . SVO
C . OCTAVIO . SPE . ANTIATI . F .
OCTAVIAE . L . FORTVNATAE
FECIT
SIBI . POSTERISQ . SVIS

Riccardio Streinnio: delle dette famiglie,

le patrizie. Cajo Rufo fu il primo di questa stirpe (1) eletto per voti del popolo alle magistrature. ( sendo già stato questore) Ebbe due figli Gneo, e Cajo, dai quali discessoro due famiglie degli Ottavi di diversa condizione. Imperocchè Gneo e tutti i suoi discendenti ebbero grandissime dignità: ma Cajo e i di lui posteri o per umani accidenti, o per propria volontà nell'ordiue equestre si rimasero sino al padre di Augusto.

Non mancarono adunque agli Ottavi discendenti da Cneo cariche le più onorifiche della repubblica, di edilità, di pretorie, di prefetture, di questure e di consolati e fra gli altri Gneo Ottavio III, pretore della Macedonia, e prefetto dell'armata navale contra il re Perseo meritò l'onore del trionfo. Tutte queste onorifiche cariche meritamente vennero concedute ai discendenti di Gneo.

Gli Ottavi poi della stirpe di Cajo , dalla quale disseco Ottaviano Augusto , sebbene continnamente dimorassero in Veletri , pure non furono affatto privi dello nori della repubblica. Cajo Ottavio II, pro avo di Augusto fu tribuno dei soldati in Sicilia sotto Emilio Pappo nella seconda guerra contra i Cartaginesi. Cajo Ottavio III, avo di Augusto fu contento di godere in Veletri sua patria i magistrati pubblici, e gli agi del suo ricco patrimonio. Egli giunto alla vecchiezza quivi finì i suoi giorni. Cajo Ottavio padre del medesimo innalzò la sua casa co' suoi meriti e colle cariche, che lodevolmente amministrò. Creato egli pretore ottenne il governo della Macedonia, e mentre andava al governo della provincia di-

<sup>(1)</sup> Vedi la nota infine del presente capitolo lett. b

sfece per via alcuni fuggitivi avanzo dell'esercito di Spartaco e di Catilina, che aveano occupato il territorio di Turi i impresa commessagli straordinariamente dal Senato. Governò la provincia con eguale giustizia e valore : poichè in un gran conflitto fugò i Bessi e i Traci. Partito dalla Macedonia mancò di morte improvvisa, priachè potesse giungere al consolato. Oltre questi onori egli fu senatore, e prima di salire a questo grado fu anche due volte tribuno dei soldati, questore, edile della plebe con Cajo Toranio e giudice delle questioni. (1)

Cajo Ottavio morì in Nola nell'anno di Roma 690 e dal figlio Augusto vennegli eretto nel monte Palatino un arco magnifico. (2) Egli dalla sua prima moglie di Marcelo, e poi di Marco Antonio. Morta Ancaria, passò alle seconde nozze con Attia figlia di M. Attio Balbo e di Giulia sorella di Cesare dittatore. Da questa nacquero Ottavia Minore, e Cajo Ottavio delte umane grandeze imalez di La sua casa, e acquisto l'impero di Roma. Non è da fare meraviglia, nè deesi prendere per prova

C . OCTAVIVS . C . F . C . N . C . PR-PATER . AVGVSTI

TR . MIL . BISQ . AED . PL . CVM C . TORANIO . IVDĖX . QUAESTIONVM

PR . PRO . COS . IMPERATOR . APPELLATVS EX . PROVINCIA . MACEDONIA

(2) Plinius hist, natural, lib. XXXVI. c. 3.

<sup>(1)</sup> Il dimostra la seguente memoria registrata da Giano Grutero nelle descrizionii Augustee.

l'ingiurioso parlare (come scrive Svetonio) di Marco Antonio competitore dell'imperio e nemico di Augusto, che gli rimprovera avere avuto il bisavolo fornaro e l'avolo banchiere. Nè fermosti questi a macchiare l'origine paterna di Augusto, infanare volle ancora la materna dicendo, che il di lui bisavolo materno fosse Africano, e che in Aricia ora di molinaro, ora di unguentiere l'arte esercitato avesse. Da questi detti i bene scorgesi la malizione dalla invidia. Maligno poi affatto apparisce il parlare di M. Antonio contro Augusto cagionata dalla emulazione e dalla invidia. Maligno poi affatto apparisce il parlare di M. Antonio contro Augusto, quanto illustri e nobili sieno state le due famiglio degli Ottavi, e di M. Arto ballo da cui egli per canto di madre discendeva.

Emui caro lo spaziare alquanto sul racconto della nascitta di Ottaviano Angusto. Questionasi non poco, s'egli i natali abbia avuto in Roma o in Veletri. Non istò io a decidere questa controversia: mi contento solo di riportare i sentimenti di ambedue le parti: onde conoscere possa il lettore da quale parte la ragione preponderi. Che nato sia in Veletri Augusto viene asserito dagli scrittori patrii e da non pochi estranei. L'arcivescovo Borgia uniformandosi al parere di Bouvaentura Teoli (†) così ragiona. » Dicono i giuristi , che in due maniere si contra l'origine da una città ; cioè pe natali del padre o pei propri, e nell'uno e nell'altro caso ivi si diviene vero e naturale cittadino. Per la quale cosa es-

Borgia Aless. stor. di Vel. lib. VII. num. 104. pag. 51.

<sup>(1)</sup> Tevoli stor. di Vel. lib. L. cap. 8, pag. 83. Diss. sulla nasc. di Aug.

« sendosi chiaramente dimostrato , che Cajo Ottavio pa-» dre e tutti gli altri maggiori di Ottaviano Augusto in » Veletri nascessero ed abitassero; questo solo bastareb-» be, acciocche egli cittadino di Veletri e di patria ve-» letrano potesse dirsi. Anzi dall'origine paterna siamo » grandemente inclinati a credere, che nel luogo mede-» simo il figlio abbia sortito i suoi natali , e molto più » quando egli ivi educato cd allevato sia, come nel ca-» so presente fu nutricato in Veletri Ottaviano Augusto » auche a parere di quegli autori , che ad altra città ascri-» vono i di lui natali. E questa credenza deve rimanere » salda e ferma, finchè manifestamente si dimostri il con-» trario , la quale cosa impossibile è certo a farsi : men-» tre i maggiori scrittori non solo i natali del padre, » ma anche quelli di Augusto hanno espressamente attri-» buito a Veletri, e tutti i loro detti e tutte le anti-» che memorie pare, che cospirino insieme a dimostrare » questa verità.

Per prova di questa sua opinione da Borgia le testimonianze di molti scrittori estranei vengono riportate.

Dione, egli dice, antico istorico greco (1) chiaramente e consensa le asserisce, che Ottaviano nacque in Veletri, e col lesto greco concorda Giovanni Sifilino che traduce in latino l'opera di Dione con queste parole. Cajus Octavio vius Pius, nam id fuit nomen filii Attae Sororis Caeseris Velitris oppido natus pupillus ab Octavio puter celicutas est apud matrem, et fratrem Philippum. Concordano ancora Guglielna Xilandro, Niccolò

<sup>(1)</sup> Dione ibid.

Leonicino, e Tommaso Porcacchi, e tutti gli altri tra duttori della storia del medesimo. Dionisio Anastasi nel-

» la vita di Ottaviano scrisse in questa maniera. Cajo

» Ottavio detto poi Cesare dal nome di Giulio Cesa-» re suo padre adottivo e Ottaviano col nome deri-

» vato da Ottavio padre suo naturale, ed alla fine

» Augusto . . . figliuolo di Attia sorella di Giulio
» Cesare nato in Veletri città de volsci . . . . . Mol-

ti altri eziandio la stessa cosa affermarono particolar-

» mente Lorenzo Schadrero (1) che chiama Veletri cele-

» bre pei natali di Augusto e della familia Ottavia,

» e Roberto Caraccioli , e Andrea Baccio, e Andrea Scot» to, e Felice Felicio , e l'autore della celebre opera in-

» titolata Thesaurus vitae humanae, e Giovanni Ros-

» si , Giovanni Blacu , c Carlo Bartolommeo Piazza , c » Giovanni Zonara.

» A questi aggiungersi potrebbero molti scrittori di » Veletri, che dietro la scorta di Dione e degli altri sopracitati non hanno voluto tacere così bella lode della » patria. Non ci appaghiamo però noi di queste mieno-

» patria. Non ci appagniamo pero noi di queste memo-» rie quasi private e domestiche. Ma vogliamo addurre

Schadrero; nelle memorie della Italia, lib. II.
 Caraccioli; in nn sermone sopra la nascita di Cristo.
 Baccio: nel lib. VI. dei vini della Italia.

Scotto; nell'indice sopra gli annali di Stef. Vinand. Augusti
patria Velitrae.

Felicio; nell'onomastico romano lett, V.

Rossi; nella vita di Bonifacio VIII. lib. I. cap. 8,

Blacu: nel trattato delle città della Italia.

Zonara Gio. antico scrittore monaco greco negli annali si legge nell'ind. Veletri patria di Augusto.

Piazza; nella gerarchia cardinalizia,

ciò, che scrive Giacomo Laoro. (1) illustre antiquario, e diligente osservatore dei monumenti romani, il quale parlando di un arco in Roma di Ottaviano già demolito poco distante da quello di Domiziano (conforme registra Francesco Albertini nei suoi opuscoli delle antichità romane) così scrive. Ottaviano fu della regale famiglia degli Ottavi, la quale in Veletri incominciò e fori, ed ivi egli nacque, come da una rovina ed iscrizione, la quale vidi, e si bene mi ricordo anche lessi, a me e ad altri fu palese.

A questi scrittori sono da aggiungersi Hvercamp. Eckel., Paolino, Sestini, Millin, Visconti, che tutti sostengono essere nato Ottaviano in Veletri (2).

A tutte queste cose contraddice Svetonio Tranquillo scrittore romano, che fiori al tempo di Adriano, e che cosi racconta (3) » Nacque Augusto in Roma (sendo e consoli M. Tullio Cicerone, e Antonio) a' 23 di Settembre poco innanzi il levare del sole nella regione Palatina in un luogo chiamato ad capita bubulat a (cioè ai capi dei buoi) dove ora è una cappella, che vi fu posta in suo onore poco avanti che morisse . . . si teneva come una cosa sacra quella parte del terreno, che Augusto toccò subito, che fu nato . . . De-

<sup>(1)</sup> Laoro Gio. nel lib. II. delle antichità romane. (2) Eckel; doctr. num. vet,

Paolino; vitae synopsis cardinalis Borgiae.

Sistini ; illustrazione di una medaglia di piombo app. a Veletri.

Millin ; notic, sur le vie du Card. Borgia. Visconti ; lett. sopra due monumenti ne' quali è menzione di Antonia Augusta.

<sup>(3)</sup> Svetonius Tranquillus : în vita Augusti.

 terminarono per pubblico decreto, che quella parte della casa per tale cagione fosse consecrata. Questa na- secita accadde nella stessa mattina, in cui trattavasi in senato della congiura di Catilina.

Rocco Volpi , (1) che diversamente interpreta il testo di Dione , dice , che questo greco storico dopo essersi uniformato al sentimento di Svetonio in quanto ai natali di Augusto, scrive più distesamente così. » Il pa-» dre di Ottaviano essendo intervenuto a quest'adunanza » più tardi che doveva, ricercato della causa del ritardo » rispose avere indugiato, per essergli nato in quella mat-» tina un figlio. Ascolta to ciò Publio Nigidio Figulo filo-· sofo della scuola di Pitagora celebre matematico . sena-- tore e astrologo, presaggi l'i mpero di Ottaviano, esclaman-» do essergli nato il signore del mondo. A Cajo Ot-· tavio dispiacque in modo questa pre dizione , che te-» mendo , che Roma perdesse la sua libertà , crasi de-» terminato di uccidere il figlio, se dallo stesso Nigidio » non fosse stato dist olto da sì barbara risoluzione. Oue-. ste cose accaddero nello stesso giorno, in cui nacque » Ottaviano.

Poste queste notizie, conclude il Volpi, e dice » Sia » fermo adunque , clie Augusto sia nato in Roma , seb» bene di stirpe veliterna : è da annoverarsi fra i cit» tadini veliterni si per l' origine , come per la educazio» ne, cli'ebbe in Veletri. Questo scrittore riporta il sentimento dello storico Fabricio , che uniformasi al testo

<sup>(1)</sup> Volpi Rocco; vetus latium profanum de Veliternis lih, VI. cap. 7. pag. 95 e seg,

di Dione (1). Iu fine Stefano Cardinale Borgia scrittore delle cose veliterue amante al sommo della gloria di questa sua patria, dotto e pratico della lingia greca nella sua opera de Cruce veliterna commentarius (2), parlando di Augusto, riporta il testo di Dione in caratteri greci, che interpreta così, Cajo Ottavio Cepa (impenocchè con questo nome veniva chiamato il figlio di "Attia, ch'era figlia della sorella di Cesare) fue oriundo da Veletri città devolsei, rimasto poi pri"vo del suo padre Ottavio fu educato presso la madre.

Non arrestasi l'arcivescovo Borgia al racconto, che fa Svetonio : auzi sempre più uniforme al parere di Bonaventura arcivescovo Tevoli lo accusa di poca buona fede come romano: e siegue a dire. » Oltra di che Svetonio stesso non pare bene costante nella sua opinione, e chiunque legge attentamente la di lui ope- ra può agevolmente rintracciare la verità, e convincere Svetonio di menzogna con i suoi detti medesimi. Scrive egli, (3) che riccreando i veletrani, che cosa presagisse il fulquine, il quale avea toccata una parte delle loro mura\*, intesero dall'oracolo con ciò significarsi, che un cittadino di Veletri, ove secondo Svetonio solamente i maggiori di Augusto ch-

<sup>(1)</sup> Fabricius; Imp. C. Caesaris Octav. Aug. frag. et temporum notatio pag. 33 in nota.

<sup>(3)</sup> Svetonius, in vita Augusti.

- bero i loro natali, sarebbe stato un tempo padrone del
   mondo: ora perchè questo presaggio in Veletri, e non
- » in Roma, ove l'ebbe egli stesso? Perchè quella rispo-
- » sta dell' oracolo che un cittadino di Veletri doveva sa-
- » lire all'impero del mondo, e non piuttosto un citta-
- » dino romano? Dice ancora Svetonio, (1) che vicino a
- » Veletri fino ai suoi giorni si mostrava il luogo, ove Au-
- » gusto era stato nutrito, e poi soggiugne. E vi è opi-
- » nione in quella vicinanza, quasi che ivi sia nato.
- E donde mai potè nascere questa opinione intorno un
- » fatto così celebre, e da quei tempi non molto lonta-
- . no, se non che dalla verità e dalla tradizione de' mag-
- » giori ? E ove mai sono così chiari argomenti in con-
- » trario, che vagliano a distrugerla? Basterà dunque l'au-
- » torità di Svetonio per farci credere bugiarda la fama
- » pubblica, e la comune opinione nata in quella vici-» nanza assai prima di lui?

Troppo chiare sono le autorità di Svetonio e di Dione: segnano questi l'ora, il giorno, l'anno e le circostanze, che accompagnarono i natali di Augusto: cose
tutte che danno al fatto una immagine di certezza. Comunque ciò sia: in tanta varietà di sentimenti, lascio,
che opinino a lor talento gli antichi e moderni storic.
Seguiterò io il racconto di ciò, che in Veletri avvenne
dopo questa nascita colla scorta di Svetonio, che così
scrive.

,, Ottaviano ancor fanciullo fu nudrito ed educato in ,, una villa de' suoi avoli presso Veletri in una piccola stan-

<sup>(1)</sup> Idem, ibid, tenetque vicinantem opinio, tamquam et natus sit ibi . . . .

74 " zetta ( la religione di que' gentili vietava entrare in essa ) » L'entrare in questo luogo non è permesso se non in » certe occorrenze necessarie, e bisogna andarvi con gran » riverenza e religione , perciocchè egli è stata opinio-» ne antichissima de' paesani, che coloro che vi entraro-» no a caso e inconsideratamente fossero soprappresi da un » certo orrore e spavento maraviglioso, in confermazio-» ne della quale, accadde, che uno, che novamente era » divenuto padrone di quel luogo, o che ei lo facesse » a caso, o pure per voler fare la esperienza, vi cutro » una notte a dormire e in termine di poche ore che è » vi fu soprastato, sospinto e ributtato fuora con grau-» dissima e subita forza fu trovato mezzo morto, con » la coperta del letto attorno fuora dinanzi alla porta. (1) » Mentre in questa villa nutrivasi Augusto ancora » infante, sendo stato dalla nutrice la sera riposto nella » cuna, il di seguente non vi fu ritrovato, e lungamen-» te cercato, dai suoi finalmente in un' altissima torre » fu rinvenuto, ove giaceva colla faccia rivolta all'orien-» te. Ed allorchè egli incominciò a parlare, comandò a » certi ranocchi, che nella villa gracidavano, che si rac-» chetassero, e da indi in poi i ranocchi non s'intes-» sero mai più romoreggiare.

Con tali racconti lo storico romano mostrare vuole il maraviglioso, che può servire d'intertenimento a' fanciulli, ma agli altri soltanto di scuola per diffidarsi delle antiche tradizioni e de' prodigi de' gentili.

Ebbe Ottaviano il cognome ancora di Turino secondo Svetonio: ma Dione vuole, che il suo primo co-

<sup>(1)</sup> Idem ibid.

gnome fosse Cepa. Gli fu imposto il cognome di Turino, allorchè il padre Cajo Ottavio presso Turi in Calabria disfece gli avvanzi di Spartaco e di Catilina. Era costume presso i romani d'imporre il cognome per memoria di qualche celebre impresa, o di qualche avvenimento singolare. Così Cajo Marzio cognominossi Coriolano per avere espugnato Coriolo: uno degli Scipioni fu cognominato Afficiano, e l'altro Asiatico per le imprese gloriose operate in tali provincie.

Di quattro anni Ottaviano perdè il padre, e pupillo restò sotto la tutela e cura della sua madre e di L. Filippo suo zio paterno. Cresciuto poi in età visse appresso Cesare zio di sua madre, il quale molto lo amava, e molta cura ne prendeva : sì perchè era privo di prole ; sì perchè grandissime speranze concepute avea di lui. Fu si presto ancora istruito nelle lettere greche e latine, che di dodici anni fece una orazione in lode di Giulia sua avola morta quattro anni innanzi. Di quindici anni fu adottato da Giulio Cesare per testamento, e dichiarato suo erede. Studiava Ottaviano l'eloquenza in Appollonia sulle costiere di Epiro, quando intese il tragico fine e il funesto avvenimento del suo pro-zio il dittatore Cesare conobbe, che in questa circostanza cambiato sarebbesi l'aspetto degli affari pubblici in Roma, per cui sollecitamente vi tornò. Questo giovane di dieciotto anni comparve tutto a un tratto in iscena per farvi la principale figura. Sembrami superfluo il registrare le azioni e le imprese di lui : poichè da mille storici trovaus i distesamente esposte. Ebbe Augusto successivamente quattro mogli , dalle quali non gli nacque alcun figlio, che la sua stirpe mantenere e propagare potesse. Ebbe una sola figlia chiamata Giulia. Morì

a Nola nella stessa camera e nel medesimo letto, dov'era morto Ottavio suo padre (sendo consoli Sesto Pompeo, e Sesto Apulejo) ai 19 di Agosto a ore 21 in età di 66 anni meno 35 giorni negli anni di Roma 753. Il corpo di lui fu trasportato in Roma e arso nel campo marzo: raccolle le ceneri vennero riposte nel mausoleo fatto da lui edificare tra la via Flamminia e la riva del Tevere.

È da maravigliarsi, che Virgilio Marone nella celebre sua opera abbia taciuto la stirpe e la patria di Augusto suo Mecenate. Ma, se riflettasi per poco alla grossolana adulazione, che apparisce nel suo poema, ecsserà ogni maraviglia. Egli ora il chiama Dio: (4) ora il fa scendere da stirpe divina. (2) Scrivendo così Virgilio fora riportavai a ciò, che di se stesso disse Ottaviano nell'anno di Roma 712: Divi Julii se filium esse. Alcuni esemplari dicono Divi genus: o a quanto dichiara egli nelle monete e nelle lapidi avere riposto fra gli Dei Giulio Cesare suo padre adottivo.

Curiosa e nel tempo stessa crudita è la quistione, che insorge fra gli scrittori patrii, e fra gli stranieri ancora per fissare il luogo, dove fu Augusto educato. Han dato motivo a questa riccrea gli espositori di que versi di Orazio nel primo lib. epist. 11. Quad petis hio est est Ulubris, animus si te non deficit aquus: comen-

<sup>(1)</sup> Virgilius Maro lib. I Buccol.

<sup>&</sup>quot; O Meliboce, Deus nobis haec otia fecit.

<sup>&</sup>quot;, Namque crit ille mihi semper Deus, illius aram ", Sacpe tener nostris ab ovilibus imbuet agnus.

<sup>(2)</sup> Idem lib. VI Aeneid.

<sup>.,</sup> Augustus Caesar Divum genus aurea condet

<sup>&</sup>quot; Saccula . . . .

dando la parola Ulubris, dicono: Ulubra città distrutata, dove fu allevato Cesare Augusto. Segui il sentimento di costoro quel cittadino veliterno, che nel 1612 compose la memoria lapidaria, che rammenta il rinvenimento dell'acqua viva nel piano di Faggiola condotta in città nel sito appellato Ulubrio. In questo marmo esistente nel pubblico palazzo si legge.

AQVA . VLVBRIS . EX . VLVBRIO . VLVBRA . RVM OCTAVIANI . AVG . EDVCATORI . VICI . FONTE IN . PLANO . FAGIOLAE . . . . . . .

L'arcivescoro Borgia scrittore delle cose veliterne sicque il sentimento nella lipide espresso, ed opina, che il
vocabolo Utubrio indichi Utubra degli antichi, e che in
essa educato fosse Augusto: onde fissa egli questa città
sopra il territorio di Faggiola nella pianura confinante con
Nemi. (1) Non mancano scrittori che sostengono essere statu Ulubra vicino a Cori; altri vicino a Sermoneta; e altri presso Cisterna per causa di alcune memorie lapidarie
in que' paesi rinvenute. Cicerone nelle sue lettere famigliari fa menzione di Ulubra, e la fissa nelle paludi Pontine, (2) il quale senfimento è seguito da' suoi comendatori. Plinio secondo asserisce ancora, che Ulubra situata era nelle stesse paludi. (3) Assanio Landi scrittore patrio è di sentimento, che l'educatorio di Augu-

<sup>(1)</sup> Borgia Alessandro : storia di Vel. pag. 472.

<sup>(2)</sup> M. T. Cicero; lib. VII epis. famil. n. 18. Nam Ulubris honoris mei caussa vim maximam ranunculorum se comesso constabat.... De Pontino.

<sup>(3)</sup> Plinius secund.; historia naturalis lib. III ulubrenses ab Ulubris oppido ad pontinas paludes sito.

sto fosse situato poco lungi da Veletri nella contrada appellata san Cesareo ora ridotta a coltura di bellissime
vigne. (1) Oggi per ultimo scrive Clemente Cardinali colebre archeologo anch' egli scrittore patrio, che nell' interritorio veliterao nel 1773 vicino al ponte delle Incudini, ora esistente nel palazzo pubblico; dopo avere
molto eruditamente ragionato, e dopo avere dimostrato le
diverse sentenze di non pochi scrittori, concluinde, che
Ulnbra sia stata nellà detta contrada delle Incudini, e che
quivi sia stato Augusto educato. (2)

Questa quistione insorge pei ranocchi sognati da Svetonio, che (come dissi) scrive avere questi obbedito al precetto di Augusto ancor fanciullo, che lovo comandò di acchetarsi: Ecco la cagione, per cui pretendisi, che l'educatorio di Augusto situato fosse in luogo paludoso; e senz'alcun fondamento fissarono Ulnbra. Come se ripuranse, potere esistere i ranocchi in altri siti fuori delle paludi; o in peschiere artefatte, o in piccole fosse di

(1) Landi Ascanio; compendio M. S. delle cose di Veletri.

(2) Cardinali Clemente; iscrizioni antiche veliterne pag. 47. seg.

Frammento lapidario

AEDEM . RO
AVGV
ORDO . VLVBRA
SVO . EX . PECVN
VETVSTATE . DI
A . FVNDAMENTI
C . SERIO . AVGVRIN

C. TREBIO . SERGIAN

Aedem Romae et Augusto Ordo Ulubrarum . . . . sao ex pecunia publica vetustate dilapsum a fundamentis restituit. Cajo Serio Augurino. Cajo Trebio Sergiano consulibus.

acqua stagnante: il che tuttora vediamo accadere in non poche delle nostre possidenze rurali, e vigne; sebbene lontane dalle paludi.

Rigettando io questo prodigio, per fissare l'educatorio di Augusto analizzo le parole di Svetonio, che cosi scrive: "È anocra in piede il luogo dove fu educato, il quale è una stauzetta piccola presso Beletri in una villa la de'suoi avoli: i vicini di quella villa tengono per fermo, che questo sia il luogo, dov'egli nacque.

E ancora in piede il luogo. Dunque vivendo Svetouio e scrivendo egli questo fatto, esisteva questa villa. Egli visse, ( sendo imperatori Trajano e Adriano ) e morì negli anni dell'era volgare 138; e di Roma 891. In questa epoca esisteva ancora Ulubra, il che provasi dai due consoli nell'accennato frammento indicati, (1) i quali esistettero negli anni dell'era volgare 132 regnando ancora Adriano. Siegue: presso Beletri in una villa de' suoi avoil . . . . Se accennato avesse le scrittore un luogo per l'altro, sarebbe stato al certo da' suoi coetanei deriso (esistendo ambedue questi luoghi ). E perchè scrisse in una villa de' suoi avoil presso Beletri e non in Ulubra?

Sembra cosa più consentanea al retto raziocinio affermare, che l'educatorio di Augusto sia stato nel luogo detto sau Cesareo, per essere luogo ameno e vicino a Veletri, di quello che fissarlo in una palude in aria pestilenziale. Ne fan prova i magnifici avanzi di antichi edifici, e il rinvenimento di molte medaglie di Angusto, e specialmente di una testa del medesimo con corona civica ivi scavata nel 1780, che ora esiste in Napoli nel mu-

<sup>(1)</sup> Idem ibid. pag. 57.

seo borbonico. (1) Non può giammai supporsi, che una famiglia sì ricca e sì illustre, qual'era la Ottavia possedesse una villa per deliziarsi in un luogo sì abbietto e sì umile , quale descrivesi essere stata Ulubra. Nè pure può credersi essere stato l'educatorio di Augusto il luogo stabilito da Cardinali nella contrada delle Incudini : non essendovi punto memoria, che ivi abbia esistito Ulubra: come già ho dimostrato il contrario con Cicerone, e Plinio, che la fissano nelle pontine. E se il rinvenimento della lapide da lui illustrata fosse prova certa della esistenza di Ulubra nelle Incudini, potrebbe correre la stessa ragione per l'asserzione dello scrittore Volpi Rocco, che la vuole contigua a Cori : perchè in Cori fu scavato il marmo di Spira donna ulubrana, che dedicò a tutte sue spese un'ara a Bacco. Molto più avrebbe diritto di vendicarla Sermoneta pel marmo ivi esistente, che parla di un pubblico magistrato di Ulubra : e più ancora Cisterna dov' esiste altra lapide, che fa menzione di magistrature di detta città : e maggiormente perchè queste due terre confinano colle pontine. Finalmente si rifletta, che in questa contrada delle Incudini non iscorgesi alcun segno di palude, che anzi miransi continuate colline, due delle quali rimite erano da vari archi, che portavano un acquidotto, i quali ora rovinati, rimasti sono i pilastri in forma d'incudini, che han dato il nome alla contrada. Che, se Ulubra quì avesse avuto la sua esistenza lontana non più di tre miglia da Veletri : questa città posseduto avrebbe un meschino territorio: il che non può dirsi, avendo sempre avuto il suo territorio estesissimo

<sup>(\*)</sup> Idem ; monnmenti figurati veliterni pag. 169-

specialmente verso l'ostro. Cesso dal più ragionare di questo fatto: poichè non meritano tanta fatica i ranocchi favoleggiati da Svatonio.

An. 752. Sendo imperatore Ottaviano Augusto, nell' anno trentesimo del suo impero accadde la nascita del verbo incarnato Cristo figliuolo di Dio. Questo fortunato avvenimento rende più glorioso, più celebre e memorabile questo imperatore. Imperocchè il supremo sovrano dell'universo il verbo eterno volle sottomettersi e obbedire agli editti di questa sua creatura. Stimo aucora essere gloria singolare per Veletri l'essersi degnato il Salvatore dell'uman genere nascere su questa terra sotto il dominio di un personaggio di stirpe veliterna. La dottrina insegnata dal figlio di Dio e la cristiana religione da lui fondata, dopo la sua morte fu predicata e sparsa dagli apostoli e discepoli di lui per tutto il mondo conosciuto. Stimasi, che presto entrasse in Veletri questa divina religione : non possiamo però rintracciare l'epoca certa di questo fortunato avvenimento, Da fondate congetture conoscesi, che ne' primi tempi della Chiesa quivi sia stato annunziato il vangelo di Cristo. La vicinanza di Roma, dove il principe degli Apostoli s. Pietro prese a reggerne la cattedra come di lui vicario in terra, mostra la possibilità non che la certezza, che in questa città, nello stesso tempo che in Roma, si conobbe la verità evangelica.

## NOTE

(a) Sillio italico lib. VI. Il testo di lui leggesi in due sensi. Alcuni esemplari scrivono.

At quos ipsius mensis seposta Lyci.

Setia , et e celebri miserunt valle Velitrae.

In lexic. totius latinitatis Jacobi Facciolati, et Egidii For-

eallini dove si nota: celebrem dicit, quia ibi origo fuit gentis Oetaviae, et uatale solum Augusti. Alibi legitur incelebri h. e. infrequenti.

Intorno a questo vocabolo incelebri insorge non piccola quistione fra gli storici, che i fatti di Veletri scrissero: stimando alcuni, che quell'epitoto sia un avvelimento per questa città. Il comentatore di Sillio Pietro Marso così lo interpreta, .. Veletri città del " Lazio, che ancora ritiene il nome, una volta era ignobile e non frequentata, e però il poeta disse : valle incelebri. Non mi fermo a rammentare l'opinione di Borgia stor, di Veletri pag. 16; nè di Roeco Volpi : vetus latium de veliternis cap. III. pag. 29 e solo mi ristringo a fare brevi osservazioni sopra questa quistione di vocaholo, Io analizzo il sentimento di Sillio : et quos incelebri miserunt valle Velitrae ; che cosl costruisco : et quos Velitrae miseruat a valle incelebri : i quali Veletri spedi dalla valle ignobile, o non frequentata. Da questa sintassi non può deviarsi. Se adunque il poeta ha voluto appropriare a Veletri quelle parole valle incelebri : dico, ch'egli o non conosceva la posizione topocrafica di questa città, o pure non avea bene considerato ciò, che scrissere di Veletri gli storici a lui anteriori Dionisio Alicarnasseo, e Tito Livio. Imperoechè in quanto alla situazione questa città ergesi sopra vari elevati colli, che dominano tutte le sottoposte pianure sino al mare Tirreno, Una delle licenze poetiche sarà stata forse questa di Sillio di segnare una valle per colle. Se il poeta vuole appropriare questa valle a Veletri : come mai può combinarsi il discorso, ch' essa spedito abhia soldati dalla valle ignobile? Da quale valle? Dove questa esiste? Dissi, che forse Sillio non avea bene considerato. e molto meno il suo comentatore Pictro Marso, gli storici delle cose romane : poichè Dionisio Alicarn, nel lib. VI appella Veletri splendida volscorum urbs magna populosa : e nel lih. III egli parlando della pestilenza de' Volsei scrive. Cuius cladis magnitudo satig liquere potest ex nobili ejus gentis velitris, quae magna prius et populosa, sic tum . . . . Titio Livio nella dec. I lib. 8 serive, che questa città prima e dopo essere stata vinta da Romani fu sempre frequentata e piena di popolo. Quibus adscriptis, speciem antiquae frequentiae Velitrae receperunt. A chi dunque deesi prestar fede a Sillio a Marso, o agli accennati storici? Voglio; che il lettore da se il decida.

## ALBERO GENEALOGICO DELLA FAMIGLIA OTTAVIA

**E** 

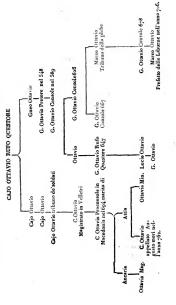

## CAPO IV.

## SOMMARIO

I Goti in Italia: loro scorreria sopra Veletri. I Vandali mettono a ferro a fuoco questa città. Belisario generale degli eserciti di Giustiniano fermasi in Veletri. Totila e chiamato nella Italia da'Goti. Veletri geme sotto il giogo di questi barbari. Questa città presta servigi a Narsete, ed e ricompensata. Privilegio della libertà imperiale e papale conceduta a Veletri. I Longobardi in Italia: pervennero essi anche in Veletri. Questa città si sottomette al dominio de' Papi. I Saraceni in Italia cagionano grave disastro a questa città. I veliterni si uniscono a Giovanni X, contro i Saraceni. I veliterni fedeli ad Urbano II ricevono dal medesimo molti privilegi. I veliterni contro Rugiero Duca de' Normanni, Di più difendono Pasquale II da Tolomeo Conte Tusculano: ricevono de' privilegi dal medesimo. Alessandro III portasi in Veletri. Lucio III. Viene esaltato al pontificato in questa città, e vi stabilisce la curia romana. Innocenzo III in Veletri: procura la pace tra i veliterni e alcuni popoli circonvicini. Giovanni Santi veliterno innalzato alla cattedra di Firenze. Ugolino vescovo veliterno eletto papa col nome di Gregorio IX. Veletri è vessata dal popolo romano, che tenta importe tributo. Fedeltà de' veliterni verso Gregorio IX che loro concede molti privilegi Magistrato del Podestà introdotto in Veletri. Fede-

rico II imperatore re di Sicilia. Concordia de' veliterni col castellano di Lariano. Prima mossa di armi de' veliterni coutro questo 'castello. Martino IV sostiene la libertà de' veliterni. Bonifacio VIII eletto podestà in Veletri: le concede molti privilegi. Clemente V trasferisce la corte romana in Francia. Il popolo romano vessa Veletri. Capitolazione fatta fra il popolo e comune di Roma, e il popolo comune di Veletri. I veliterni non aprono le porte della loro città a Ludovico re di Baviera. Convenzioni fatte coi romuni sotto il governo di Cola di Rienzo. I veliterni armano contro Niccola Caetaui Conte di Fondi. Cola di Rienzo torna in Roma: arma contro i Colonnesi: a lui si uniscono i veliterni. Dissapori tra il popolo Romano, e il veliterno. Tregua di un anno fra loro. Pace firmata fra questi due popoli. Fazioni esisteuti in Veletri.

Non si è data rivoluzione al mondo sul cambiamento degli stati e degl'imperi più memorabile e più degna di ammirazione di quella, che ha rovesciato l'impero romano. Sulle ruine di questo smisurato colosso si formarono le monarchie dell'Europa. Le leggi, la graudezza, le forze, la gloria i lumi di questo famoso impero svanirono nel corso di pochi anni. Alcuni barbari sconosciuti e disprezzati distruggono l'opera di secoli, l'opera di una infinità di croi, e di geni immortali. Trionfano essi di Roma, s'impadroniscono delle di lei provincie, vi fondano regni, vi stabiliscono le loro leggi, e le loro costumanze colla potenza. Di questi popoli barbari accade, che io faccia ancora menzione in questa storia.

Sendo imperatori Arcadio ed Onorio, sotto il pontificato d'Innocenzo I. incominciarono le contrade del Lazio a sperimentare la ficrezza de barbari nell'anno 410 Alarico re de' Goti assediò Roma, la prese e saccheggiò. Quindi partendo di là alla volta di Napoli, per dove passò, lasciò segni della sua crudeltà; da per tutto recando danni, rovine e spavento. I veliterni, che furono i primi a provare gli effetti della gotica barbarie, durante anche l'assedio di Roma per le continue scorrerie, che a questi nel loro territorio facevansi, abbandonarono la città e rifuggironsi con altri popoli nelle vicine montagne, e ne' luogi inaccessibili e nascosti per sottrarsi dall'ultimo esterminio. (4)

Nel pontificato di S. Leone il grande, correndo no 452 comparvero nella Italia gli Unni popoli fieri, condotti da Attila, che giunsero non motto lungi da Mantova. Questo condottiere persuaso non solo dalle rimostranze e forti ragioni del santo pontefice; ma più intimorito da divino prodigio ritirò l'esercito dalla Italia, che soggiacque a formidabile rovina fin dov'egli giunse.

Nell'anno 455 scorsero la Italia i vandali condotti dal loro re Genserico. Formavano questi un numeroso esercito, ch'entrato in Roma la saccheggiò per lo spazio di quattordici giorni continui. Di quà partendo Genserico co suoi vandali per tornarsene in Affrica, passando per lo Lazio, e per tutta quella parte, che abbraccia le provincie di Marittima e Campagna mise a ferro a fuoco

<sup>(1)</sup> Borgia Clemente Erminio nell' opera imperfetta.

Veletri e tutti gli altri paesi per dove passò. I veliterni albandonarono la città e a nascondersi tornarono fra le balze de'monti; il che, per salvare la vita, tutti gli altri popoli facevano. Dicesi, che in questa fatale occasione si fabbricassero rocche sopra le più scabrose e inaccessibili rupi.

Giustiniano imperatore, che avea ricuperato l'Africa dalle mani de'vandali per mezzo di Bellisario capitano de suoi eserciti, determinò di ricuperare [anche la Italia dalle mani de' Goti. Bellisario impadronitosi di Napoli, dopo un assedio di venti giorni, marcia alla volta di Roma: e tutte le città, per le qualipassa, gli si arrendono spontaneamente. Fra le tante fu Veletri, che di molte vettovaglie il di lui esercito provvide, che ne penuriava. Si vuole, che quivi per qualche giorno dimorasse, per sentire cosa penasse il senato di Roma, di cui segretamente ebbe gl'inviti, per introdursi coll'esercito entro la città. I romani, fatto l'accordo, gli aprirono le porte, ed egli vi entrò ai 10 di Dicembre dell'anno 537.

Non si perdettero di animo i Goti (An. 546). Chiamarono eglino al regno Totila, che dalle gallie portatosi in Italia sconfisse più volte i Greci: assedia Roma, che per essere ridotta all'estremo dalla fame facilmente conquistò. Non durò molto l'assedio: non poco però fu il danno, che soffri Veletri per le continue scorrerie de barbari, che vi venivano a predare. Finalmente questi impadronitisi di tutte le città del Lazio, Veletri gemè sotto il giogo dè Goti fino a che Giustiniano spedi in Italia con podersos esercito Narsete suo favorito. Questi espugnò Ravenna: vinse e disperse in una bat-

taglia accaduta nella Toscana il formidabile esercito de' Goti, nella quale peri lo stesso Totila ; ricuperò Roma con tutto il Lazio, e il rimanente della Italia. Così nell'anno 554 terminò la monarchia de'Goti.

Respirò Veletri tornata sotto il dominio imperiale : poichè ella più che le altre città veniva da' barbari maltrattata a cagione di aver soccorso l'esercito imperiale condotto già da Belisario. Ne mancò di prestare que' servigi , che potè a Narsete , dal quale ricompensata e privilegiata venne sopra tutte le altre città. Fin da quel tempo si vuole, che Veletri dal governo del prefetto di Roma esentata fosse. Governavasi ella co' suoi propri magistrati, colla soggezione immediata allo stesso Imperatore e a suoi ministri. Benchè sempre e spesso Veletri sopra la ginrisdizione abbia avuto liti e controversie col prefetto, Senato e popolo Romano. Questa città ancora ( secondo l' opinione degli storici patrii ) obbligata esser dee all' imperatore Giustiniano, e a Narsete generalissimo de' suoi eserciti, e suo luogo-tenente in Italia per lo privilegio della libertà imperiale concessale, di cui ella ne porta su l'arme l'epigrafe : Est mihi libertas imperialis. .

Narsete richiamato in Constantinopoli da Sofia imperatrice , e da lei schernito e male ricompensato , preso da stegno con inaudito tradimento chiamò in talia ii olongolardi , che vi pervennero nell'anno 568. Questi barbari in progresso di tempo occuparono quasti tutta la Italia governaudola per mezzo dei Duchi. Nell'anno 590 assediarono Roma , e colle loro scorrerie infestavano e travagliavano i luoghi circonvicini. A tanto disastro si aggiunsero e inonduzioni e peste , di

cui morì anche il papa Pelagio II. Questo flagello terminò sotto il pontificato di san Gregorio Magno.

I longobardi dalla Toscana nel 592 vennero di muoro a travagliare Roma; e barbaramente trattavano quei, che loro capitavano nelle mani. Da una lettera di s. Gregorio si rileva, che questi giungessero anche in Veletri. Egli ordinava a Giovanni vescovo di questa città, che pri sistiggire il furore dei barbari trasferisse la sua sede in un luogo più sicuro della propria Diocesi ove egli e il popolo dalle incursioni nemiche potevano essere più sicuri. Provido fu il consiglio del Pontefice; perchè i Longobardi condotti da Anolfo cagionarono in queste contrade gravissimi danni i ni guisa che la città dele tre Traverne ne restò affatto desolata e distrutta.

All'anzidetto privilegio di libertà imperiale fu aggiunto l'altro di libertà papale per grazia del Ponteficeo Gregorio II (An. 730). Diè occasione a questo privilegio l'empietà dell'imperatore Leone Isaurico scommunicato dal papa. Allora Roma, e il ducato romano e molte città della Italia scossero il giogo dei Greci, e sotto il dominio del sommo pontefice si posero. In tale cambiamento Veletri fu una delle prime città, che alla obbedienza dei papi si sottomise, e sempre si manteune ai medesimi fedelissima: onde per la costante fedeltà in gravissime occasioni rimostrata, e per gli ajuti alla santa Sede prestati, meritò di essere supra tutte le altre città del Lazio favorita, privilegiata e di rimanere nella sua antica libertà.

Regnando Gregorio IV; (An. 821) gli arabi appellati saraceni di setta maomettana penetrati nella Sicilia, e impossessatisi ancora della Calabria infestavono tutte le spiaggie della Italia, tentando di usaraprane il

dominio. Non poco fu il danno, che dalle scorrerie di questi barbari sperimentò Veletri. Spesso all'impensata sorpresi venivano i cittadini nella campagna, e in dura schiavitù condotti: oltre il bottino, ch'essi facevano delle hiade, de' bestiami e di altre vettovaglie. Per evitare tanto disastro nella campagna, fabbricate furono alcune torri ben elevate e forti, che servivano per dare rifugio a' coltivatori de' terreni, e per dare ancora il segnale coi fuochi alla città di notte, e col fumo di giorno: onde accorressero i cittadini armati, per combattere e rispingere questi crudeli e fieri musulmani. Di simili fortificazioni se ne mirano anche a giorni nostri e nella tenuta di lazzeria, e nella possessione appellata de monaci. L'anno 844 sotto Sergio II crebbero le calamità da' saraceni arrecate a Roma e alle provincie di Marittima e Campagna. Imperocchè questi barbari fissatisi in Gaeta ebbero comodo di travagliare fortemente queste contrade.

Per opera di Giovanni X in quest' anno 916 abbassarono molto le cose de' saraceni nella Italia. Eglino dall' esercito di Alberico marchese di Toscana, di altri principi, e dalle forze riunite de' sudditi del papa, e fra gli altri particolarmente dei veliterni (1) scacciati furono dalle terre della chiesa, e vicino al fiume Garigliano rotti e disfatti. Que', che, scampare poterono,

<sup>(1)</sup> Si legge in un antico manoscritto: Tempore Joanais Paper populationes saracenorum multa fuerunt, contra quos magaam reportavit victoriam Pontifys idem, qui opera utebatur substitorum fidelium suorum precipue marsicanorum, aliorumque populorum supra Romanii, et prope accolentium aequicolorum, hernicorum, veiternorum.

nella Puglia ritiraronsi, e nel monte gargano accomparonsi, ed ivi rimasero sino a tantoche ne furono poi da Normanni circa l'anno 4040 discacciati. Non solamente Veletri rallegrossi, ma tutto il Lazio ancora, vedendo oppressi quei Barbari; dall'avarizia de' quali non era alcun luogo sacro e profano rimasto im mune. Vogliono alcuni scrittori, che Giovanni si mise alla fronte dell'armata, e vi si portò egualmente da papa, che da generale (1).

Gregorio VII ebbe di Veletri particolare cura: concesse de' privilegi a favore dei cittadini. Sebbene di questi privilegi non se ne trovi alcun esemplare, se ne fa nondimeno menzione in una bolla di Pasquale II, e in altra di Gregorio IX.

Il pontificato di Urbano II nel suo principio non fu privo di travagli. Egli fino all' anno 1093 trattenuto erasi fuori di Roma: perchè l' antipapa Guiberto appellato Clemente III. col suo scisma non gli permetteva dimora e pacc in quella città. In questa critica occasione il popolo veliterno si mantenne fedele difensore del legittimo successore di s. Pietro contro l' Antipapa, il quale sottoposto avea Veletri a durissime esazioni, e ad altre arbitrarie usanze. Urbano grato al figliale affetto dei veliterni con breve in data i 16 giugno del 1089 concede privilegi particolari al clero e al popolo (2) bene scorgesi dal titulo di fratelli

Lerigiet: principii della storia tom. VII. par. 1. Dello stesso parere è il Card, Stefano Borgia nella storia del dominio temporale della s. Sede nelle sicilie pag. 64 num. XXXV.

<sup>(2)</sup> L'originale del breve di Urbano II. efiste in questo archivio segreto comunale, riportato dall'arcivescovo Borgia: storia di Veletri pag. 204.

dilettissimi, col quale il papa onorò in questo breve i veliterni, il particolare amore, che loro portava. In esso rammenta i tormenti, le prigionie e le morti dai veliterni con forte animo sopportate nel tempo dello scisma; ne loda ed esalta la costanza e la fedeltà. Conferma in esso tutte le usanze, e gli antichi costumi favorevoli ai veliterni; come ancora il possesso di tutto il territorio, e di tutte quelle cose, che negli antichi privilegi contengonsi.

Veletri avea l'obbligo di fornire di vitto il papa e la sua corte, quante volte si fosse egli portato in quela si città, per tutto il tempo che vi avesse dimorato. Siccome allora spesso accadeva, che il papa quivi venisse,
così grave era il dispendio del conuunale crario. Urbano II nell'accennato suo breve riduce quest' obbligo ad
un sol pasto. Questa esenzione fu confermata da Bonifacio VIII con breve in data dei 17 geunajo 1298. Urbano dev' essere stato in Veletri, come rilevasi dalle parole del detto breve: sicut in more habetis, et mecum egistis. In esso rilevasi ancora, che Veletri era tenuta a somministrare al papa le milizie, che andare dovevano all' escrcito della provincia. Da questo peso ella fu sgravata prima in parte da Urbano, e poi in tutto da altri pontefici.

Dettero i veliterni nuova prova della loro costanza e fedeltà (sendo papa Urbano II) verso la santa sede; quando Ruggiero figlio di Roberto Guiscarlo duca dei Normanni dopo la morte del padre prese Capua, e corse vittorioso di la fino sulle porte di Veletri, riducendo in suo potere tutte le città e terre per dove passava, non essendovi alcuno che ardisse opporsi al valore di lui e de suoi soddati. Veletri fernio il corso alle sue conqui-

ste: gli fece valida resistenza, e si mantenne ferma nella obbedienza al romano pontefice (†).

Morto l'autipapa Clemente III; fin ristituita la tranquillità ai cattolici (An. 4101). Pasquale II; che successe ad Urbano, mustrò grande coraggio, prese le armi cercando riacquistave le terre della chiesa. Veletri vedendo il risentimento del pontefice contro i capi della libertà romana pigliò occasione di sigravarsi di molte gravezze e novità. Egli con suo breve in data dei 6 di aprile 1402 (2) esistente nell'archivio comunale conferma le concessioni di Gregorio VIII e di Urbano II, liberando i veliterni dagli abusi introdotti dall'Antipapa; e in esso nota i confini del territorio di Veletri, quali tuttora conservansi.

Soffrì Pasquale II molti travagli dal popolo romao i, specialmente quando nell'anno 1115 essendo morto Pietro prefetto di Roma, elevare vollero i romani a
a tale dignità un figlio del defunto ancor fanciulto. Gli si
accrebbero i disturbi per la ribellione di Toloneo conte
tusculano. In seguito tutto il tratto marittimo del Lazio
nella stessa ribellione fu involto. Rimase nonostante Veletri costante alla obbedienza del sommo pontefice (3).

Alessandro III, dopo il concilio generale di Laterano tenuto in marzo del 1179, nello stesso mese portossi in Veletri, ove dimorò per un anno intero, e vi tornò nel seguente anno. Raccoglisi ciò da due diplomi

<sup>(1)</sup> Pandolfo Collenuccio: compendio del regno di Napoli.

<sup>(2)</sup> Riportato dall' Arciv. Borgia nella storia di Veletri pag. 208.

<sup>(5)</sup> Baronio ann. eccl. tom. XII. anno 1115 num. 4.

spediti dal Pontefice colla data di Veletri (1) uno nel 1179 e l'altro nel 1180.

Memorabile e degna da registrarsi è la circostanza del conclave tenuto in Veletri, in cui fu eletto ed asaltato al sommo pontificato il Cardinale Ubaldo Allucingoli vescovo di questa città il di primo di Settembre, ed incoronato il di 6 del detto mese del 1483 che assunse il nome di Lucio III. Portossi in Roma: ma rivoltatisegli contro i romani, per poco tempo vi dimorò: e per evitare qualche affronto tornossene in Veletri, e vi stabilì la sua dimora con tutta la sua corte: percibè bene conosceva la fedeltà de' veliterni.

I romani sempre più mostravano odio implacabile contro Lucio, da cui non aveano potuto impetrare, , che ad alcune loro richieste condiscendesse: onde il Papa vedendo, che quei non potevano ad obbedienza e pace ridursi; temendo qualche disastro per la vicinanza di Roma, partì da Veletri nell'anno 1483 e dopo essersi trattenuto in vari luoghi del Lazio, a Verona si condusse nel 1484 ove terminò i suoi giorni.

In quest' anno 1202 fu da Papa Innocenzo III. Veletro inorata colla sua presenza, Avea questo Pontefice in cuore la pace tra questa città, e i popoli circonvicini. Si agitava in questo tempo una lunga guerra fra i Veliterni, Corani, e Sermonetani da una parte, e fra quei di Sezze, di Ninfa, e Sanguineo castellano di Acquapuzza, luogo situato poco lungi da Sermoneta. Questa

<sup>(1)</sup> Ughelli. Italia sac, tom. II. pag. 504 diploma diretto a Mardocheo Priore di Toscanella. Datum Veletri XVIII. Kalendas Aprilis anno 1179. Altro diploma diretto a Stefano vescovo Monopolitano. Dat. Veletri IV, Kalendas martii anno 1180.

dissensione fu causa di gravi danni, di rapine, di morti e d'incendi da ambe le parti, e specialmente fra i
viditerni e ninfesi. Il Cardinale Ugolino dei conti di Anagni vescovo veliterno avea già trattato e concluso la pace tra questi popoli con pubblico istromento: ma nulladimeno apparecchiavasi di nuovo fra essi la guerra,
essendosi l'una e l'altra parte co'suoi vicini collegata,
e già erano molte ostilità precorse. Laonde Innocenzo III
per impedire i successi funesti della guerra commise di
nuovo al vescovo Ugolino di ridurre tutti i detti popoli a concordia e pace: la quale incumbenza egli con somma cura e sollectiudine adempi (†).

De' cittadini veliterni promossi alle cattedre vescovili se ne contano molti. Non istò io a parlare di quei, che nei secoli più remoti della chiesa ressero questo vescovado ( sendo questo il costume di quei tempi, secondo i canoni eleggere vescovi gli stessi cittadini ). Farò soltanto menzione di quei veliterni, che nei secoli a noi più prossimi vennero a questa dignità esaltati.

Nell'anno 1205 Innocenzo III promosse alla cattedra di Firenze Giovanni Santi veliterno. Quella chiesa non era allora decorata della dignità arcivescovile. Area abbraccinto Giovanni l'instituto de' canonici regolari, ed era priore di san Frediano in Lucca. Egli tanto prudentemente e utilmente goverao quella chiesa, che non vi è sto-

<sup>(1)</sup> Di questo fatto una memoria ne riporta Stefano Paluzzi. Tom. II. misc. pag. 246 nell' anno 1207 che la tolse dal codice 635 della Biblioteca colhertina, e riportata dall' Arcivesc. Borgia: storia di Vel. pag. 258.

rico alcuno, che di quei vescovi abbia scritto, che non ne celebri con somme lodi la memoria (1). Fra le molte altre cose vantaggiose da lui operate, fu quella di avere pel primo instituito la carica del podestà nelle sue terre e castella per mantenervi la giustizia. Il quale costume utilissimo fu abbracciato in tutto l'Arciducato di Firenze; anzi nella Italia tutta. Morì nel 1230 e resta sepotto nel Duomo di Firenze.

Morto Onorio papa, fu in suo luogo ai 20 di marzo del 1227 eletto puntefice il vescovo veliterno Ugolino,
che assunse il nome di Gregorio IX. Non può esprimersi l'allegrezza e compiacenza de' veliterni nel vedere collocato sulla cattedra di s. Pietro il loro pastore. Appena
fu coronato Gregorio ordinò all'imperatore Federico II
che partisse subito per la guerra sacra della Soria: il
che avea egli giurato. Non essendo stata da lui eseguita
questa promessa, il papa dimorando in Anagai ai 29 di
settembre del 1227 lo scommunicò. Gregorio tornando in
Roma passò per Veletri (2) e pel grande affetto che mudriva verso questa città, le concesse molte grazie e privilegi.

Federico II. irritato per la fulminata censura, divenuto inimico di Gregorio nel 1228 comprò gli animi di alcuni principi romani, servendosi di essi per trava-

(1) Vincenzo Borghini. Della chiesa Fiorentina.

Ughelli Ferdinando tom. III Ital. sac. in archiepis. Florent. Fu sepolto nel duomo con questa epigrafe.

PATRIA. VELLETRYM. SANCTI. FVIT. ILLE. JOANNIS. QVI. JACET. HIC. PRÆSVL. CVI. PAX. SIT. OMNIBVS. ANNIS-

(2) Così leggesi nella cronica di Riccardo da s. Germano, riportata dall'Ughelli nel tom. III. della Italia sacra in fine. gliare il sommo pontefice. Questi per evitare gl'insulti de' sollevati romani ritirossi in Perugia. In tale circostanza il popolo romano pubblicò una legge, ordinando che tutte le città , e terre e Castella intorno a Roma esistenti annuo tributo pagar dovessero. A questa legge fece Veletri forte resistenza, difendendosi in ogni modo contra il popolo romano, dal quale sopra modo infastidito spedì ambasciadori al papa, per essere liberata da tante vessazioni. Ascoltò egli benignamente gli oratori veliterni, che gli fecero conoscere le violenze usate da' Romani per distaccare la loro patria dalla obbedienza alla Santa Sede, e ridurla in loro potere. Desiderando Gregorio di rimunerare i meriti di questi costanti cittadini, e il loro attaccamento alla sua sacra Persona; come aucora per animare gli altri popoli a mantenersi a lui fedeli , provvedere volle allo stato di Veletri con due pontificii diplomi (1). Nel primo bene si scorge in quante maniere tentato avessero i romani di rendersi di Veletri signori , e di rimuoverla dalla obbedienza dovuta al papa . . volendo ancora , che i veliterni giuramento prestassero contro la fedeltà già promessa alla santa Sede, Col secondo Gregorio dichiarò, che Veletri sempre rimanere dovesse sotto la immediata protezione e giurisdizione della sede apostolica. Il che fece per togliere a' romani ogni speranza di poterla giammai in loro balia ridurre. Confermò in oltre l'antico privilegio di singolare libertà concessale da' suoi predecessori, di cui la città ne porta sulla sua arma l'epigrafe, e confermò ancora i privilegi di

<sup>(</sup>t) Questi due diplomi conservansi nell'archivio seg. comunale, riportati dall'Arciv. Borgia stor. di Vel. pag. 268 270.

Gregorio VII di Urbano, e Pasquale II: in fine loda la costanza e la virtù de' veliterni, esortandoli a mantenersi sempre fedeli a'successori di S. Pietro.

S' introdusse in Veletri ( sendo pontefice Gregorio IX nel 1237 il magistrato appellato Podestà. L'eletto a questa magistratura doveva essere forastiere: governava egli tutta la città con autorità assoluta di punire i delitti. Per segno della sua potenza gli si consegnava ( allorchè pigliava possesso ) una verga coperta di velluto negro con pomi di argento. Siccome l'autorità di questo magistrato era assai estesa, e poteva degenerare in tirannide, durava pel brevissimo spazio di soli sei mesi. Di questa carica in que' tempi se ne faceva gran conto ; poichè dalle storie di que' secoli rilevasi ; che tutto il governo de' popoli era sottomesso alla potenza del Podestà. Egli avea un governo senza limiti, per cui i primari personaggi di Roma, delle provincie, e spesso i baroni procuravano di conseguire una tale magistratura. Oltre il podestà, era in Veletri un giudice per decidere sulle cause civili , e due consoli , magistrato antichissimo, l'autorità de'quali (introdotta la elezione del podestà ) restò molto diminuita. Ebbero però eglino l'amministrazione delle cose pubbliche, e ciò che apparteneva alla pulizia della città: ed in molti casi il podesta non poteva procedere che col parere e consenso de' consoli. Questi sceglievansi dalle famiglie nobili: venivano eletti dal senato ossia consiglio, presso il quale risiedeva tutta l'autorità, che veniva comunicata nella elezione al Podestà, al g'udire, ai consoli, ai capitani, e a tutti gli altri ufficiali pubblici. Il consiglio avea a se riservato gli affari di sommo rilievo: come di pace , di guerra, di triegua, di elezione di generali e della riforma degli statuti.

Che in Veletri esistesse ( regnando Gregorio IX ) il ni diretto a' veliterni in data di Viterbo a' 5 di giugno 1237 (1). Da questo diploma rilevasi, che in que tempi Veletri era soggetta alla giurisdizione del Rettore di Marittima e Campagna, dalla soggezione del quale ella fu sciolta da Giovanni XXIII. Posteriormente non trovasi memoria de' consoli in questa città. Può credersi, che indi a non molto si cambiasse tale magistrato in quello de' nove buoni uomini, chiamati ancora signori nove.

Federico II. (An. 1240) imperatore, e re di Sicilia sempre più nemico e sfacciato persecutore della chiesa impedi la celebrazione del concilio generale di Laterano intimato da Gregorio IX. Tentò ancora dal regno di Napoli una scorreria nella provincia di Campagna. Gregorio volendo reprimere questa ostilità, preparavasi a respingerlo. In questa circostanza scrisse al podestà e popolo di Veletri, che raccolti tutti i cavalli e fanti della città a Ferentino si spedissero, ov' era Riccardo cardinale di s. Angelo allora rettore di Marittima e Campagna. Per maggiormente sollecitare la richiesta spedizione, scrisse ancora all' arciprete e clero inginingendo loro di persuadere ed animare il popolo a prendere le armi (2).

<sup>(1)</sup> Comincia il diploma. Gregorius Episcopus servus servorum Dei, Dilectis filits Consulbus, et Populo Velletven, salutem et apostolicam benedictionem etc. Conservasi nell'archivio seg. eomunale riportato dall' Areiv. Borgia ibid, pag. 274.

<sup>(2)</sup> Le lettere dirette al Podesta esisiono nell'arch, seg, com: e quella diretta all' Arciprete e al Clero conservasi nell'archivio della cattedrale. Sono riportate dall'Arc. Borgia ibid, pag, 276.

Fra Giacomo Francescano conventuale veliteruo esseudo custode del sacro convento di Assisi fu da Innocenzo IV spedito in Polonia con ampla facoltà di esaminare la causa della canonizzazione del B. Stanislao vescovo
di Cracovia a' 26 di maggio del 1252 nella quale comnissione riusci felicemente, e per sua opera fu canonizzato il detto beato. Egli in quest'anno fu fatto vescovo di Ferentino. Nè dee far maraviglia, se l'abbate Ughelli nel compilare il catalogo de' vescovi di quella città
uon ne faccia parola: poiche la serie di lui non è intiera: mentre dal 4209 salta al 4276. In tutto questo spazio di anni, egli non registra nè il nome, nè, gli atti
di alcun vescovo di quella chiesa.

La carica di podesta (come già dissi ) era riputata di grande onore per le famiglie nobili, e per le città, a cui queste appartenevano. Il dimostra il seguente fatto. Essendo stato eletto nel 1258 da' terracinesi per loro podesta Pietro Guidoni nobile veliterno, ostarono a questa elezione i Francipani, e gli Aulibideschi nobili romani, sostenendo eglino esservi convenzione antica fra i loro antenati, e terracinesi, che dovesse sempre eleggersi uno delle loro famiglie. Sebbene i senatori di Roma avessero preso impegno a favoro de' loro concittadini; pure Alessandro IV volle e ordinò, che Pietro Guidoni e il di lui vicario nel loro ufficio riconosciuti, e mantenuti fossero (1).

Il pontefice Clemente IV confermò la concordia stipolata fra i veliterni, e 'l castellano di Lariano, che al-

<sup>(1)</sup> Apparisce ciò da diploma di Alessandro IV. dato in Anagni a' 18 maggio 1258 registrato dal Cantatore nella sua steria di Terracina lib. II. capo 4 pag. 193.

lora era fra Raimondo cavaliere Templario: e assolvè dalle pene che pretendevarasi incorse da Veliterni per avere ritenute alcune terre aggiudicate da Guglielmo Cardinale prete di s. Marco alla detta Rocca, che appartenevano alla santa sede (1).

Aspena cessato di vivere Clemente IV; Riccardetto di consione della sede vacante ) occupò violentemente la rocca di Lariano. Siccome apparteneva questa alla chiesa, il collegio de' cardinali da Viterbo inviò lettere al comune di Veletri nel 1269 esortando questi cittadini alla solita fedeltà, e a far levata di armi per la ricupera di quella Rocca. Questa è la prima ostilità accaduta fra i vetiterri, e i larianesi. Qual esito avesse questa spedizione, per mancauza di monumenti, non se ne ha memoria. Si ha notizia solo di alcuni fatti per mezzo delle lettere del commessario apostolico Filippo arcidiacono Tripolitano venuto a tale impresa. Queste lettere rendono amplissima testimonianza della fedeltà e del valore mostrato in tale oppognazione da Veliterni in favore della santa Sede.

Eletto poutefice in Viterbo Martino IV nel 1281 restitul a Carlo D'Angiò re delle due Sicille la diguità senatoria di Roma tottagli da Niccolò III. Ora Carlo volendo mostrare a Martino l'animo grato per tale onore, scrisse a rlchiesta del pontefice al suo vicario in Roma, che tutti i popoli fedeli e soggetti alla romana chiesa, mantenesse in quella libertà, in cui gia aveano sempre vissuto. Ma, siccome il vicario di Carlo non osservava co' veltterii

<sup>(1)</sup> Il breve di quest' assoluzione porta la data di Viterbo de' 26. Giugno 1263: esiste in questo archivio seg.

(soggetti immediatamente al sommo pontefice) quest' ordine, scrisse lo stesso Martino su tal proposito una gravissima lettera al detto vicario, ordinandogli di non aggravare e molestare con pesi insoliti i veliterni; ma, che li lasciasse vivere nella loro antica libertà (1).

Bonifacio VIII l'an. 4294 mostrando grande affetto verso questa città, dove fu da fanciullo educato presso questi religiosi conventuali non isdegnò di accettare la elezione fatta in sua persona da veliterni della podesteria pe' soliti sei mesì : come leggesi nella di lui vita, (2) e come provasi da pubblico istromento (3). Da questo solo fatto abbastanza scorgesi con quanta liberta governavasi Veletri.

Per fare cosa grata a Veletri, e per maggiormente accattivarsi il suo animo, Bonifacio promosse due cittadini veliterni alle cattedre vescovili. Il primo fu fra Lorenzo da Veletri dell'ordine de minori di s. Francesco, che credesi della famiglia Nicoleschi. Fu egli creato vescovo di Orte ai 43 di ottobre 1298 (4).

 Il breve comincia. Grave gerimus etc. Dat. apud Urbem veterem Id. Februarii pontificatus anno primo. L' originale conservasi in questo archivio seg. viene riportato dall' Arciv. Borgia lbid. pag. 291.

(2) Joannes Rubeus lib. L. cap. 8.

(5) L'istromento di questa elezione conservasi nell'archivio di Castel s. Angelo in Roma nell'armario X cassa 4 fascicolo 2 con questo titolo. Instrumentum in quo commune velitrarum eligit in potestatem per sex menses Bonifacium Papam FIII!

(4) Lucas Vadingo, Negli annali de'minori; nel registro pont. di bol, in fine del Iomo II, pag. 236 si legge, Dilecto filio Laurentio de Velletro ordinis minorum electo ortano etc. Dat. Reate 5 nonas octobris anno IV.

Nella Italia sacra tom, I.

Nella serie de' vescovi di Orte lib. II cap. 7.

Questi governò la sua chiesa con molta santità e prudenza. L'altro fu Romano Borgia Monaco di Valleombrosa eletto vescovo di Venafro, e morì non ancora consecrato (1).

Volendo Bonifacio VIII assicurare per sempre la libertà e tranquillità di Veletri, spedì a di lei favore nell' anno quarto del suo pontificato tre diversi brevi. Col primo ordina, che i veliterni non venissero sottoposti ad alcuna servitù , gravezza , o esazione : mosso a ciò fare dal figliale affetto e dalla costante fedeltà de' medesimi. Col secondo rammentando le opere illustri in servigio della romana chiesa per lungo tempo da' veliterni dimostrate , volle provvedere la loro città di un quieto e prospero stato. Ordinò pertanto, che il rettore di Campagna e Marittima non potesse astringere i medesimi a portarsi al parlamento, all'esercito, e alle cavalcate fuori della provincia: e confermò tutte le altre lodevoli usanze e grazie fino allora da' romani pontefici concesse. Col terzo breve, Bonifacio dichiarò, che la città potesse, per mezzo del suo podestà, e giudice, o di altri suoi ufficiali, fare d'ogni delitto giustizia, vietando al detto rettore d'ingerirsi in tali affari, se non in caso di legittimo appello, o di negligenza per parte degli ufficiali di Veletri : se pure il detto rettore non

<sup>(1)</sup> Simei Penanzio sotto la lattera R. nel catalogo degli uominiami ei illustri deli rodine di Valleombrosa i legge. Romano nativo di Peletri e monaco di Valleombrosa fue eletto vescovo di Venafro nell'anno 1500. Peco visse in quella dignità, e morì in Roma no ancoro canaceresto. Si trova nulla di meno ti di lai nome nel catalogo de' rescovi di Venafro, e al legge incito in me'antica lazide vicino al pulazzo vestroli della medestima città.

avesse nella cognizione di tali cause i medesimi ufficiali prerentto. Ordinò ancora, che non fosse la città obbligata, nè a richiesta dell'accennato rettore, nè di qualsivoglia altro impiegato, far prendere e trasportare altrove i delinquenti, che in Veletri si ricoveravano (1).

Morto Benedetto XI, (An. 1305) per molto tempo vacò la sede apostolica. I cardinali divisi in due partiti italiani e francesi non si risolvevano alla elezione del papa. Finalmente prevalendo il partito de' francesi, fu eletto pontefice Bertrando di Goto col nome di Clemente V Egli trasportò la corte romana in Francia, ove stette per lo spazio di 70 anni con grave danno della repubblica cristiana " Ne' quali tempi ( scrive Ascanio Landi ) " per l'assenza de' pontefici le terre soggette alla chie-" sa furono variamente tiranneggiate : ma la città di Vele-, tri gravemente oppressa da' romani. Ancorchè Clemen-, te avesse mandato tre cardinali con podestà senatoria , pel governo di Roma e del resto d' Italia , non-" dimeno si venne molte volte alle armi con offese e " morti dall' una parte, e l'altra, il che durò per molti .. e molti anni.

In seguito di questa ostilità sarà avvenuta nel 1312 una capitolazione fatta fra il popolo e comune di Roma, e fra il popolo e comune di Veletri. Prova di ciò è una pergamena finora inedita, e non conosciuta dagli storici patrii esistente in questo archivio comunale. Per questo trattato dal senato e popolo di Roma acquistossi una certa influenza politica sulle cose pubbliche di

<sup>(2)</sup> Gli originali di questi tre brevi dati in Roma conservansi nell'archivio seg. della città.

Veletri. Per la prima volta questa pergamena è venuta alla luce commentata dal cavaliere Luigi Cardinali; (1) di cui riporto alcuni sentimenti.

In questa pergamena leggesi una capitolazione fatta fra questi due popoli, per cui il senato romano acquistò una influenza governativa esercitata intorno al governo di Veletri ne' bassi tempi: per la quale non si annullò il diritto di autonomia in questa comune. La lontananza de' papi, che dalla Italia trasferirono la corte romana in Francia diede occasione a questo trattato. Il senato romano sosteneva forte guerra contra tutte le città del distretto, volendole assoggettare a se con astringerle a pagare un tributo. Se per la forza delle armi, e per non cadere in mano di alcun potente barone ( sendo Veletri da ogni bauda da baronie circondata ) i veliterni prudeutemente trattarono col senato e popolo di Roma ; non perciò questa comune perdè la sua libertà: imperocchè questo fatto deesi considerare sotto l'aspetto di violenza e di scorreria, i cui effetti non furono legali, nè permanenti: come in seguito vedrassi. I veliterni o colle armi, o colla protezione de' papi, a' quali erano devoti e fedeli tornarono ben presto nella loro piena iudipendenza. Bene si conosce dalla storia , quale fosse nel 1312 la situazione politica della Italia e di Roma. Per tutto ardeva la guerra: e le fazioni de' Guelfi e Ghibellini riempivano le città e le contrade tutte di orrore, di sangue e di morte. Roma posta in balia di queste fazioni

<sup>(1)</sup> Atti della società letteraria Volsca. vol. III. dell' Autonomia di Veletri nel secolo AIV. pag. 191. Ivi riportasi per esteso la pergamena a pag. 243.

videsi obbligata dalla plebe a riconoscere per senatore un Jacopo di Giovanni d'Arlotta degli Stefaneschi. Questo magistrato ai 13 di novembre riferisce in consiglio prima e poscia in parlamento nel Campidoglio il negozio di Veletri. Il consiglio e i parlamentari commettono a Branca di Giovanni del Giudice di patteggiare con Jacopo Melati ambasciatore e sindaco a ciò spedito dal comune di Veletri. La convenzione fu questa; che il podestà di questa città fosse perpetuamente eletto nell'avvenire dal comune e popolo di Roma per ogni semestre, al quale il comune di Veletri darebbe trecento libre di provvisione, e la metà di alcuni bandi: con che avesse a tenere a suo soldo sei uomini di arme, e di questi due di cavalleria; e giurasse la osservanza degli statuti o esistenti, o da farsi in avvenire da' veliterni; purchè non minuissero la condizione e i diritti senatori; e stesse a ragione, nè movesse di luogo senz' avere soddisfatto il sindacato. Convenivano, che potessero eleggere i veliterni liberamente in giudice un cittadino romano: che non si concedessero appelli se non sopra venticinque libre di provvisioni : che non potesse dal comune di Roma nè vendersi, nè obbligarsi la podesteria di Veletri : che a nessuno fra nobili o fra magnati romani fosse permesso acquistare beni fondi a Veletri, e acquistandoli fosse nullo l'acquisto. Convennero, che il popolo di Veletri darebbe annualmente a titolo di censo due torchi di cera da accendersi in onore di nostra donna nella vigilia dell'Assunzione : che, dove per titolo di perseguitare i delinquenti si recassero a Veletri e suo territorio i tornieri, e gli uomini d'arme del senato, nulla si avesse loro a dare da questa comune : purchè non fosse il delitto avvenuto nel territorio. Convenivano finalmente, che il comune e popolo di Veletri giurerebbe il seguimento al comune di Roma senza darne malleradori : che il popolo di Roma difenderebbe le persone e le cose de' veliterni da ogni persona ecclesiastica e secolaresca : che non li gravarebbe o colla leva del sale, o con tasse di grascie, o di giustizieri: che i veliterni interverrebbero, siccome era già usanza, ai giuochi di Testaccio, o ad altro gravame qualsiasi non si terrebbero punto obbligati. (Fu abolita l'accennata costumanza da' Pontefici Paolo II e Sisto IV ).

Per l'osservanza di questa capitolazione imposesi la pena di mille marche di bueno argento; e quindi sieguono le formole forensi, i giuramenti e ogni altro che può essere di essenziale nelle soleuni contrattazioni. Il popolo romano con quest' atto non rende a sè vassallo il popolo veliterno, e se per poco influisce sulle cose pubbliche di Veletri, ciò avvenue per la convulzione politica di tutta la Italia. In quel disordine i popoli, che si reggevano a comune, erano costretti o di sciegliersi, o darsi ad un signore assoluto potente, o di sacrificare una parte della propria libertà, onde farsi un potente alleato. Veletri sopra ogni altra città n'era in sommo bisogno; perchè era nel pericolo di cadere nelle mani di prepotenti baroni, che la tenevano circondata co' loro castelli. Ecco il motivo che spinse la prudenza de' veliterni a porsi nella dipendenza del senato romano nella lontananza de' Papi da Roma : prima perchè due governi della stessa natura sogliono più lealmente confederarsi : poi , perchè facile riusciva profittare delle agitazioni , che sono inseparabili dal governo di molti , onde migliorare, quando che fosse opportuno, di condizione: e

finalmente perchè presto o tardi riconducendosi i Pontefici alla loro sede, li avrebbero, come in addietro, liberati dal vincolo di quella soggezione.

I governi a comune dividevano in due l'amministrazione pubblica : la parte legislativa , la somma della guerra e della pace, l'amministrazione a' purlamenti e a' magistrati collegiali , e la esceutiva ai podestà afridavano. Veletri vivendo nelle libertà ecclesiastiche esercitò questo libero potere. In questo trattato il senato e popolo romano acquistava il solo diritto di mandare in Veletri il podestà , a cui apparteneva l'amministrazione esceutiva. E siccome questo podestà doveva giurare l'osservanza di quegli statuti , che il comune di Veletri avea in vigore, e quelli che fosse in appresso per dare a se stesso, chiaro si scorge, che con ciò non veniva distrutta la libertà del comune, stante che al comune rimaneva il diritto legislativo.

Altra forte ragione, che mostra non essersi punto diminuita la libertà de' Veliterni in questa contrattazione, è quel patto con cui si vieta a'magnati, e a' nobili romani il possedere alcun che nel territorio e nella città di Veletri: e di più il vincolo del giuramento prestato da ambe le parti fa vedere, che la contrattazione si fece da pari a pari: poichè il sovrano giammai giura al suo suddito. Del resto in appresso si vedrà cadere, e annullarsi questo trattato dopo il ritorno de' Papi in Roma.

Reggendo la chiesa Giovanni XXII; Ludovico re di Baviera eletto imperatore per gravissime colpe era stato dal Papa sottoposto, alle censure: ond' egli facendosi autore di uno scisma venne in Roma nell' anno 4328; ed ivi ardi nominare e riconoscere per sommo pontefice Pietro di Corbaria dell' Ordine francescano, che assunse il nome di Niccolò V. Questi porse a Ludovico la corona dell'imperio nella basilica vaticana nel di di pentecoste. Partì il Bavaro da Roma tentando l'ingresso nel regno di Napoli. Riporto le parole di uno scrittore di quel tempo (1). ., Si partì da Roma, e andonne a Veletri, e la-" sciò senatore di Roma Ranieri figliuolo che fu di Uguc-" cione della Faggiola . . . . e più sotto . . . . nel ., detto anno 1328 à di 11 di Giugno il popolo di Ro-, ma colla gente del Bavaro stati più tempo all'assedio , della Molara, nel quale era la gente del re Ruberto , per diffalta di vettovaglia si arrendè al popolo di Ro-, ma, andandone sani e salvi la gente del re, ch'era-" no 300 cavalli , e 500 pedoni. E ciò fatto , colla det-" ta oste andò a Cisterna, e arrendessi a lui; e i tede-" schi la rubarono tutta, ed arsero per caro di vetto-., vaglia . ch' ebbero nel tempo del Bayaro . che vi vol-" se 18 danari di piccoli perugini il pane, e non ve ne , avea. I romani si partirono tutti e tornaronsi a Roma , " e 'l Bavaro tornando a Veletri, quei della terra non " vi lasciarono entrare per paura non rubassero la terra , e " ardessero, come avean fatto di Cisterna. Per la qual ", cosa gli convenne star di fuori a gran misagio a campo-

Il Pontefice Clemente VI ai 43 Dicembre 1343 innalzò al grado vescovile nella chiesa di Tivoli Niccolò da Veletri canonico di Todi secondo alcuni (2). Ma l'abate

Name of Street

Villani Giovanni: nella cronica lib. X. cap. 76 e seg.
 L' Abate Ughelli. Ital. sac. tom. I.
 Francesco Marji nella storia di Tivoli lib. VIII.

Lucenti scrive, che fosse canonico di Veletri (1). Di questo Prelato non se ne hanno memorie.

Cola di Rienzo uomo ambizioso approfittandosi dell'assenza del papa, che avea la sua corte in Francia. nell'anno 4347 prese il dominio di Roma dando ad intendere al popolo romano da lui sedotto di volere ripristinare l'antico splendore della repubblica romana. Era salito questo tiranno in tanta ambizione, e a sì alto grado portò il suo potere, che ardì di citare l'imperatore a comparire avanti a sè per rendere conto della sua elezione, che a lui solo come capo del rinnovato impero romano apparteneva : e a muovere gli altri sovrani a mandargli solenni ambascierie, come fecero molti di essi. Anche Veletri mando due ambasciadori al di Rienzo per quietare e comporre alcune vertenze co' romani. Questi aveano usurpato l' elezione del giudice di Veletri; e di più i grascieri di Roma volevano comandare nella città. Ebbero gli ambasciadori risposta, che il comune di Veletri si ricomprasse l'ufficio del giudice, e che pagasse una stabilita somma ai grascieri di Roma: acciò non s' intromettessero nel vivere di Veletri. Tutte queste convenzioni ( stabilite da un tiranno ) finirono al cadere di Rienzo, che per opera di Clemente VI, dopo sette mesi di tirannia, fu scacciato da Roma, e cadde in potere del Papa.

In seguito ebbero la dignità senatoria Pietro Sciarra Colonna, e Gio. figlio di Orso. Molto piacque questa scelta a' veliterni, che avendo sofferto molti danni da

<sup>(1)</sup> L' Abate Lucenti nello stesso luogo correggendo il testo dell'Ughelli,

Niccola Caetano conte di Fondi, che a forza di armi nel 1342 tentato avea di rendersi padrone di Veletri, speravano ajuto contro questo barone prepotente. Ottennero i Veliterni ciò, che chiedevano: ma i senatori profittando di questa occasione, tutto accordarono colla condizione, che Veletri in avvenire ricevesse il podestà a scelta ed elezione del popolo romano. Posto ciò, conviene supporre, che già fosse stata annullata la contrattazione fatta nel 1312 fra il comune e popolo di Roma, e il comune e popolo di Veletri , come in avanti si è veduto. I veliterni astretti da necessità piegaronsi a questa dura condizione. Ma in seguito eglino bene riflettendo allo sbaglio fatto con questa cessione, come contrario alla libertà e a' privilegi antichi della città, pentironsi dell'accordo ( ingiustamente estorto ) e quindi nacque una sorgeute di continue contese, e travagli fra i romani e i veliterni. Non arrestaronsi questi di subito intraprendere le ostilità contro il detto conte, che lungamente durarono : ma impedite e sospese furono per cagione di una orribile peste, che dal 1348 per un continuo triennio fece de' popoli della Italia crudelissima strage.

Reggendo la cattedra apostolica Innocenzo VI accademo continue usurpazioni nello stato ecclesiastico per la violenza di alcuni baroni. E nell'anno 1353 insorse in Roma un tumulto popolare, chè per mancanza dell'annona venne ucciso dal popolo uno de' senatori Giovanni figlio di Orso, e fu creato tribuno della città un certo Francesco Baroncelli. Innocenzo, per reprimere questi tumulti, spedi legato nella Italia il cardinale Egidio Alvares D'Albornoz spagmuolo insieme a Cola di Rienzo ritenuto allora carcerato in Avignone, che di mettere tutfo in calma prometteva.

Cola di Rienzo nel seguente anno 1354; per ordine del papa, creato senatore di Roma ( sendo gia stato dal popolo ucciso il Baroncelli ) cominciò ad esercitare crudele giustizia contra de' principali signori di quella città e specialmente tentava alla rovina della casa Colonna: perchè Stefanello Colouna ricusava di prestargli obbedienza, avea maltrattato i di lui ambasciatori, e avea fatto scorrerie nel territorio romano. Questi 'fortificatosi in Palestrina, vi fu assediato strettamente dal Di Rienzo, che avea sotto le sue insegne mille soldati romani, e il popolo di Veletri e di Tivoli tutto in arme, oltre molta gente de' vicini luoghi. In breve tempo, preso tutto il territorio, e occupata buona parte della città. fu mandata a sacco e a ruina, rimanendo intatta la sola parte superiore. Nell'ottavo giorno fu sciolto l'assedio per due cagioni. Prima, perchè i veliterni e i tiburtini erano fra di loro venuti in gravi competenze; e temevasi, che nell'esercito si levasse qualche tumulto: e l'altra, perchè Cola Di Rienzo sospettava, che Missore Moreale tradirlo volesse, per cui fecelo decapitare. Per la morte di questo e di altri ancora, e per le angarie, colle quali opprimeva i romani egli fu miseramente ucciso agli 8 di ottobre di quest' anno.

I principi Savelli nell'anno 1355 portaronsi in Veletti faire la divisione delle loro terre e castella con rogito di pubblico notajo. Adunati eglino tutti nel pubblico palazzo della città stipolarono l'accordo, stabilirono fru di loro la pace, e dieronsi perpetua scienezza, rimetteado da una parte e dall'altra tutte le ingiurie e danni ricevuti, promettendo di cessare da qualinque offesa sotto pena di quindicimila fiorini d'oro. Ed acciocchè questa pace fosse durevole, costituirono garante il comune di Veletri, alla quale appartenesse e si obbligasse a porgere ajuto agli offesi contro gli offensori colla forza e colle armi, sottomettendosi eglino pienamente alla protezione della città di Veletri e de' suoi magistrati (1). Da questo fatto può conoscersi l'ascendente, che Veletri in questi tempi avea sopra gli altri paesi e castella, che la circondavano: quindi spesso s' interponevano i Veliterni per conservare la pace fra i baroni confinanti.

Abbiamo da Oderico Rinaldi, (2) che il popolo romano avendo mandato il podesta in Veletri, si disse in
Roma, che quei di Veletri lo avessero ucciso. Non evvi
in questa città memoria alcuna di tal fatto. Pintutsto è
da congetturrasi, che il podestà non fosse qui ricevuto.
La congettura sembra retta: imperocchè sotto il nuovo
pontefice Urbano V eletto ai 28 di settembre del 1362
la città di Veletri spedì in Avignone presso questo pontefice un pubblico ambasciadore; il quale rappresentò essere la città in molte miserie involta, parte per le guerre sostenute contro il conte di Fondi, e parte per la
discordire che aveansi col popolo romano per la elezio-

<sup>(1)</sup> La divisione delle terre fu etseguita dai principi Savelli ai'r di Febbrajo del 1355 per rogito di Francesco di Angiolo di Stefano. La pace fu conclusa per rogito di Pietro di Pier Daziano da Veletri ai 15 di Febbrajo del detto anno. Questi due documenti esistono nell'archivio di questa città.

<sup>(2)</sup> Oderico Rinaldi continuazione volgare del Baronio An. 1362 Num. 2.

ne del podestà e del gindiee, che le avea quegli usurpato con danno della pubblica tranquillità. E ciò aecadeva : perchè da' romani questi uffici vendevansi , dal elie ne nascevano angariamenti, estorzioni e oppressioni : per eni ricorrendo al sovrano, a tanti e sì gravi disastri imploravasi da' veliterui conveniente rimedio. Se adunque fosse avvenuto il tragico caso del podestà di sopra accennato. l'ambasciadore veliterno ne avrebbe fatto menzione. Egli fu ricevuto e ascoltato da Urbano con singolare benignità, che risolse di volere provvedere ai bisogni de' veliterni. Del che ne fanno prova due lettere di questo poutefice dirette alla città (1). Agli ordini pontificii non diedesi dal cardinale legato quella escenzione, che se ne sperava: onde convenne alla città replicare nuove suppliche al papa per implorare opportuno provvedimento. Quindi Urbano diresse al legato muovi dispacci con ordini premurosi : affinchè rimovesse subito le gravezze, e rimediasse alle oppressioni che soffrivano i veliterni. Di che degnossi il pontefice farne consapevole la città, onde fosse sicura della sua protezione.

Il cardinale legato mosso dalle premurose replicate lettere di Urbano, si pose a tratture la pace fra i romani e i veliterni: ma acciocelà questa più facilmente potesse concludersi, spedi egli in Roma e in Veletri nel 1363 Fra Tonnasso vescovo di s. Angiolo per commessario a stabilire la pace tra l'uno e l'altro popolo, a cui diede per collega Lucchino Savio da Navarra suo

<sup>(1)</sup> Queste due lettere esistono nell'arch, seg. della città in dala di Avignone, le quali vengono registrate presso l'arcivese. Borgia ibid. pag. 314 e seg.

famigliare. Sebbene i commessari , per ultimare questa pace, molto si affaticassero; nondimeno vedevano, che difficilmente poteva concludersi. Tanto più sembrava ciò dubbioso : perchè crescevano da una parte e dall'altra nuovi semi d'implacabile odio per le continue ostilità, colle quali scambievolmente recavansi danno ed offese, Pure una imponente circostanza, che vi si frappose, costrinse questi popoli a venire a concordia. Eneclino Bongardo con numerosa compagnia di armati giva scorrendo, predando, e a ferro e a fuoco mettendo le terre e ville de' romani e de' collegati : per opporsi a costni , stimarono bene i romani di stabilire co'veliterni la tregna di un auno da incominciare agli 11 di Ottobre del 1364. Questa tregua per industria e autorità dell'accennato vescovo commessario fu accettata e ratificata in Roma e in Veletri in un picno Consiglio da Nardo di Gorio , e Niccolò Ventura Sindici della città. Gravissime pene furono da' commessari imposte contra i trasgressori della tregua e di multe, e di censure e di privazione di privilegi. Venne compresa ancora in questo trattato Sanzia Cactani vedova del fu Stefano Colonna a nome proprio e de' suoi figli ; per essere ella unita co' veliterni in lega nella guerra contra i romani. Ordinarono ancora i commessari . che ambe le parti costituissero persona legittima a comparire nel primo giorno giuridico avanti il cardinale legato a dedurre le sue ragioni, e ad accettare la pace (1).

Tutte queste cose furono stabilite con solenne istromento stipolato ai 19 di ottobre dell' anno 1364 esiste nell' archivio seg. della città.

In sequela di tali convenzioni ai 6 di novembre dello stesso anno si tenne in Veletri nella piazza del comune un generale parlamento, nel quale alla presenza de' signori Nove intervenendo otto contestabili de' balestrieri , ventisette consiglieri , molti principali nobili cittadini e una gran parte del popolo deputarono i nobili personaggi Leonardo Gori, e Niccolò Ventura a comparire a nome della città alla presenza del cardinale legato per combinare col popolo romano tutto ciò, che fosse di ragione, e per istabilire una durevole pace. I medesimi deputati furono autorizzati a presentarsi avanti ad Urbano V., che mosso dalle calamità di Roma e del suo stato dalla Francia portossi in Roma, nella quale entrò ai 26 di agosto del 4367, e dopo tre anni di dimora ne partì. Urbano spinto ancora dalle preghiere degli oratori veliterni, che facevano istanza, che si confermasse la loro libertà , e s'impedissero tutte le gravezze, che i romani tentavano loro d'imporre, ne scrisse con molta efficacia da Montefiascone a Daniele De' Marchesi Del Carretto Priore Gerosolimitano e rettore di Marittima e Campagna (1). Dopo la tregua già fatta coi romani nel 1364, e prima che veuisse in Roma Urbano, è da credersi, che si fossero riaccese le contese de' veliterni co' suddetti. Imperocchè nell'anno 4367 trovasi una sentenza di compromesso, in virtù della quale assoluti vennero tutti quei di Veletri, che danneggiando scorso aveano il territorio romano, e che furono in numero maggiore di quattrocento.

Il breve di Urbano V è in data di Montefiascone, mese di agosto nell'anno VIII del suo pontificato, che corrisponde all'anno 1570.

Pendeva in quest' anno 4369 gravissima lite avanti Guglielmo vescovo cardinale di Sabina mossa dal Ve- · scovo cardinale di Albano, dal Priore del monastero di s. Paolo, e dalla badessa del monastero di s. Maria Rotonda della stessa città contra il comune di Veletri pel reintegro de' danni cagionati da veliterni; allorchè entrarono in Albano a mano armata, e fra le altre abitazioni saccheggiarono que' due monasteri; come ancora per avere dato il sacco al castello di s. Pietro in Farmis ( oggi campomorto ) che in que' tempi alla diocesi di Albano apparteneva. Per quale cagione accaduta fosse questa ostilità, non se ne ha memorin alcuna. Leggesi bensì ne' pubblici atti ai 24 di luglio 1369 che, interpostisi comuni amici , furono stabiliti due arbitri per terminare con pace questa controversia. Questi furono Angelo di s. Biagio di Roma, e Andrea di Giovanni arciprete veliterno. Quale poi fosse il risultato di questa decisione non se ne rinviene memoria.

Finalmente nel 4374 tanto i romani, che i veliterni infastiditi dai gravi mali , che da si lunghe discordie
nascevano , trattarono e conclusero amichevolmente la pace. Roma spedi in Veletri due commessari scelti dalla sua
nobiltà Nuzio Giubilei , e Giovanni Buonanni com ampla
neoltà di comporre le differenze , che principalmente
vertevauo sopra la elezione del podestà. Pretendevano i romani appartenere a sè la facoltà di eleggere e porre in Veletri
muesto nagistrato, e per la contrattazione solenne stipolata
nel 1312 , e per la convenzione fatta nell' occasione della
guerra col conte di Fondi nel 1342. Dal già narrato breve
velesi, che i romani ingiustamente aveano estorto da' veliterni le due acceunate contrattazioni, che da questi tenevansi per

nulle, e volevano per sè libera la detta elezione. Questi commessari romani dopo avere molto negoziato co' signori Nove, e con una giunta di più consiglieri deputati con ampla facoltà da un generale parlamento concordarono, che nel tempo avvenire la elezione del podestà dovesse farsi per ogni sei mesi dalla città di Veletri, e confermarsi dal popolo romano, a riserva solo dei
quattro semestri allora prossimi, ne' quali cedevasi detta
elezione agli stessi commessari romani, e nel rimanente confermaronsi i capitoli e la convenzione fatta in tempo del
conte di Fondi, e condonaronsi da ambe le parti le pene incorse. (1)

Piacemi qui riportare i capitoli per maggiore intelligenza e chiarezza della storia. "Che il podestà non " dovesse possedere in Veletri cos' alcuma: che fosse con-, tento di 300 libre di sua provvisione, e della metà " de'danni dati: che dovesse tenere un notajo forastien " re, soi famigli, due cavalli: che non si potesse ap-, pellare dalla sua sentenza, se non trattavasi di somuna " maggiore di 25 libre: che la città uon fosse gravata " a comperare sale, nè a dare altro provento a' grascie-, ri e giustizieri di Roma: che avesse libera la elezione " del giudice; purche fosse dottore romano: che nel ri-, manente Veletri godesse della libertà de' suoi statuti e " privilegi.

Cessate in questo modo le discordie e i disastri esterni, rimanevano le turbolenze interne. Esisteva entro

<sup>(1)</sup> Questa concordia fu stabilita e stipolata nel palazzo vescovile di Veletri ai 18 di aprile del 1574 col rogito di tre notai ulla presenza di Angiolo Di Niccola arciprete e di molti cittadini. Questo documento esiste in questa arch. segreto.

la città quasi una guerra civile, da cui disturbata veniva la pubblica quiete. Da due anni innanzi cransi suscitate in Veletri due contrarie fazioni appellate de' lupi e delle pecore ; che in sostanza erano della divisione di partito Guelfo e Ghibellino. I faziosi combattendo fra Ioro riducevano in estrema calamità l'intiera popolazione. Vedevansi continuamente uccisioni, ruine di case, esterminio di possessioni, prede di bestiami e altre insolenze. L'uno e l'altro partito avea seguito grande de' nobili e de' popolari: e spesso vi s'intromettevano i baroni circonvicini. In questa critica circostanza fabbricate furono delle torri in città per fortificarsi e difendersi delle quali oggi aucora se ne veggono alcune. Nell' anno 4374 per opera di alcuni pacifici cittadini cercossi di ricondurre a perfetta pace questi due contrari partiti. Il magistrato elesse diversi pacieri, che adopratisi con tutto l'impegno ristabilirono la tranquillità pubblica nella città.

Non è da maravigliarsi , se da' veliterni facerasi fronte, e coraggiosamente resistevasi al senato e popolo romano. Potevano eglino considerarsi di forze eguali. Poiché la popolazione di Roma, che ora supera le 150000. aniune, erasi ridotta a 35000 sin dal tempo d' lunoceuci no lit. nel 1198: e che nella lunga dimora de' pontefici in Avignone erasi per metà diminuita. Quando Gregorio XI. nel 1377 parti da Avignone, e restitui alla desolata Roma la sede pontificia, questa città non contava più di 17000 aniune, ed era tutta diroccata (1).

<sup>(1)</sup> Lancisi medico. De nativis, deque adventitiis romani coeli qualitatibus. Opera publ. in Roma nel 1745 pag. 120.

## CAPO V.

## SOMMARIO

Urbano VI sommo pontefice. Clemente VII antipapa difeso dal conte di Fondi. Il vescovo di Veletri con alcuni cittadini seguono l'antipapa. Urbano VI. conforta i veliterni ad essergli fedeli. I Brettoni contro Roma. Il conte di Fondi assale Veletri: questa si difende. I Brettoni fortificati nel suolo veliterno ne sono discacciati. I Colonnesi depredano la campagna veliterna. Il conte di Fondi si pacifica con Veletri. Concordia fra il popolo Romano, e veliterno. Urbano VI stabilisce di rimunerare la fedeltà de' veliterni. Bonifacio IX conforta i veliterni alla conquista di Lariano. Paolo Conti contra Veletri. Rappresentanze de' veliterni a Bonifacio. Gregorio Gori veliterno creato vescovo di Cefalonia. Niccolò Colonna arma contra Veletri. Ladislao re di Napoli contro Roma, e contra Veletri: si pacifica con Veletri. I veliterni concorrono col denaro alla ricupera di Sezze ritenuta da Ladislao. Il pontefice esenta Veletri dalla giurisdizione del rettore di Campagna. Ladislao saccheggia Roma, concede privilegi a Veletri. Martino V scrive a' veliterni da Costanza: loro notifica la sua esaltazione al pontificato. I Colonna armano contro Eugenio IV. Il papa li dichiara ribelli, e scomunicati co' loro adereuti. Confisca i loro beni. Arma contro di essi. I veliterni assalgono la terra, e castello di Lariano. e se ne impadroniscono. Eugenio IV dona Lariano, e il suo territorio al comune di Veletri. Fra Francesco da Veletri vien promosso al vescovado di Capri. I padri del concilio di Basilea scrivono a veliterni per pacificarli co' Colonnesi. La rocca di Faggiola espugnata da veliterni, donata loro col suo territorio. Il cardinale Colonna tenta di riedificare Lariano: gli si oppongono i veliterni. Privilegio di Eugenio IV a favore di Veletri. Il popa ordina a'veliterni la demolizione del forte di s. Pietro in formis apparteneute ai Savelli.

Passato a miglior vita il papa Gregorio XI,l'anno 1378 fu elevato al sommo pontificato l' Arcivescovo di Bari, che assunse il nome di Urbano VI. I cardinali francesi malcontenti, e pentiti di questa elezione diedero causa ad uno scisma, che più di ogni altro travagliò la chiesa. Questi partiti da Roma simulando di volcre mutare aria per gli eccessivi caldi estivi trasferironsi presso ad Anagni, di là si diressero a Fondi. Presero a soldo per loro sicurezza 1200 cavalieri di Brettagna, e di Guascogna, che trovavansi in Italia mandati già da Gregorio XI dalla Francia per reprimere le ribellioni nello stato della chiesa. Furono essi protetti, ed ajutati da Onorato Caetani conte di Fondi, prefetto di Campagna: onde ai 20 di settembre di d. anno elessero papa Roberto detto il cardinale Gibernese, chiamato nella sua obbedienza Clemente VII. Di questa sacrilega elezione il conte Onorato ne diede subito parte al comune di Veletri esortando i cittadini a rallegrarsi e a riconoscere per legittimo successore di s. Pietro Clemente VII. (1)

Il cardinale vescovo d'Ostia, e Veletri fra Bertrando Legerio di Figiano ingrato a' benefici ricevuti da Urbano si dismi da hii, e seguì la fazione de' suoi francesi concorrendo cogli altri all'alezione dell'antipapa. Onesto scandalo del vescovo fu cagione che alcuni cittadini segnissero il di lui esempio, e aderissero all'antipapa. Ciò conosciutosi da Urbano scrisse egli al popolo di Veletri , acciò si provvedesse alla mancanza de' traviati con farli tornare all' obbedienza del legittimo pontefice. Così avvenne, e Veletri si mantenne sempre costante nell' obbedienza verso Urbano, da cui non valsero a rimuoverla ne le persuasioni, nè le minacce del conte di Fondi, ne i continui insulti, ne le scorrerie della cavalleria Brittona. Onesta truppa tentò di assediare anche Roma. Diede una sanguinosa rotta a' Romani a ponte Salaro. Ma questi , riunite le loro forze , raggiunsero i Brittoni nel territorio di Nettuno, li batterono, e posero in fuga nel marzo del 1380.

I Brittoni per questa rotta si posero sotto il soldo del conte di Fondi. Questi dichiarato ribelle, autore, e fautore dello scisma, e perciò scommiato infastidiva co' suoi armati i paesi fedeli al legittimo Pontefice. Mosse più volte le sue truppe sopra il territorio veliterno: scorreva la campagna, predava bestiami, e vettovaglie, spesso accadevano uccisioni de'cittadini. Il comune spedi i suoi ambasciadori al senato di Roma. I veliterni espositori al senato di Roma. I veliterni espo-

<sup>(1)</sup> La lettera del conte di Fondi può leggersi presso l'arcivescovo Borgia, Storia di Veletri pag 522.

sero il pericolo, in cui era per codere la loro patriafecero conoscere i gravissimi danni, che ricervano dal conte Onorato, e da' Brittoni, che stanziavano a Ninfa città poco lentana da Veletri. Promise il senato di mandare ajuto: ma questi ritardando a risolvere, (memori i veliterni di quanto accadde a Sagunto) la città si armò, e in un generale consiglio delibrò di prendere a sua difesa un capitano forastiere. La elezione cadde sopra Anuibale Stroazi fiorentino, che trovavasi allora in Tivoli. Fu data a questo personaggio ogni ampla facoltà per regolare la spedizione di questo fatto d'arme (1)

Dispiacque a' romani questa elezione, e volevano rivoletala, servendosi dell'antorità del Papa: onde feccro
giugnere in Veletri lettere del cardinale Comarlingo, che
ordinava che il detto capitano fosse licenziato. Ma i cittadini, a' quali era più bisogno in quel frangente di difendersi, che di obbedire, risposero al cardinale, e al
popolo romano adducendo forti ragioni, e lasciavono la
elezione ferma. Allora i Romani vedendo il bisogno estremo di Veletri corsero ad ajutarla, e rinnovarono la confederazione.

Eransi intanto i Brittoni fortificati in un colle vicino alla città ( che anche oggi appellasi colle de' Brittoni, ove ata la vigna della estinta famiglia Gregna un miglio, e mezzo circa fuori della porta Napolitana.) Per questa vicinanza del nemico venivano i cittadini impediti dall'uscire alla campgua. Dei bestiami parte rite-

<sup>(1)</sup> Di questa elezione esiste l'atto nel pubblico archivio colla data de' 26 ottobre 1381. La patente spedita allo Strozzi si riporta dal Borgia i ibidem pag. 325.

nevasi entro la città e parte verso il monte vicino , ove nè tampoco erano sicuri. Spesso venivano condotti prigioni de' cittadini . e sembrava non potersi trovare rimedio a tanto disastro. Combattevasi spesso contro costoro sotto il comando dello Strozzi, e quasi sempre colla peggio. Il popolo intimorito desiderava la pace col Conte di Fondi: ma non essendovi speranza di ottenerla, risolse di fare un forte tentativo , e di assaltare animoso il nemico, per evitare il pericolo, che temevasi di andare a fil di spada, se questi dessero un più valido assalto. Ai 7 dunque di dicembre 1382, sul levare del sole, tutto il popolo armato di balestre, ed altre armi scagliossi contro il nemico. Si combattè con tanto valore, e coraggio da' veliterni, che in poco tempo i Brittoni furono sbaragliati, vinti, e messi in fuga. Ma quello, che più contribuì a questa vittoria, fù una improvvisa, e terribile tempesta di grandine a similitudine di grosse ghiande, che uccise molte di quelle genti. Questo prodigio si crede operato da Geraldo Santo già vescovo di Veletri, a cui ricorsero i cittadini che perciò poi fu osservato quel giorno, e fu il santo preso per protettore della città. (1)

Sperava Veletri di godere dopo tanti disastri qualche anno di pace: ma lo sperava in vano. Ecco Fabrizio Colonna, che rompe la pace con questa città fatta già col padre. (nel 1383) Egli unito col fratello del re di Francia mandato in Italia dall'antipapa Clemente con tremila cavalli a perseguitare Urbano, scorse tant' oltre, che fece sul territorio veliterno grossa preda di bestiani, e imprigionò circa

<sup>(1)</sup> Ascanio Landi, comprendio MS. delfe cose di Veletri.

80 citudini presi nella campagna, che condusse nella rocca di Genazzano. Si tenne un generale consiglio, in cui si stabili un armamento sotto la condotta di due capitani Paolo di Nuccio Paulozzo, e. Francesco di Antino. Uno per la custodia della città; e l'altro per assalire i nemici, e per assicurare la campagna. Il popolo Romano s'intromise a fare restituire la preda, e liberare i priagioni. Dopo qualche anno nel 1385 si ordinò per autorità dei riformatori della pace nel campidoglio, che in Veletri non ardissero di entrare cavallerie, n'è si riccitassero baroni senza il permesso di tutto il popolo.

Il conte di Fondi vedendo le cose dell'antipapa a mal partito, e stanco ancora da tante ostilità, colla mediazione del popolo romano si risolse di pacificarsi con Veletri. A tal'uopo fu prescelto nella città Pucciarello Paulozzo sindaco, e Procuratore, per formare col conte i capitoli della pace, che furono i seguenti.

Il conte Ouorato Caetani promette non molestare, nè far molestare, nei beni, e nelle persone il comune di Veletric che s'infiendesser rotta la pace ogni volta, che s'offendessero sei uomini, o più. Promette, che i Brittoni, e Guascoui sotto i suoi stipendi non avrebbero offeso il comune, e che questi dovendo partire da lui, si obbliga ad avvisare la città due giorni innanzi, acciò facesse le necessarie provvisioni. Voleva ancora, che la città lo riconoscesse per legittimo, e vero rettore di Campagna, e Marittima, già deputato dall' antipapa Clemente VII (che egli diceva essere legittimo successore di s. Pietro). A questo ultimo capitolo i veliterni non vollero astringersi, protestandosi di obbe-

dirgli tutte le volte, che dichiarato tale fosse da Urbano.

Nella occasione che i romani cercavano di procurure la pace a Veletri col conte di Fondi, stabilirono
alcuni capitoli di concordia fra sè, e i veliterni, stipolati in questa città ai 29 di settembre del 4389; ne'
quali si convenne, che si ricevesse in Veletri il podestà romano onoratamente secondo il costume: che i romani operassero per la conclusione della pace, o almeno
per una lunga tregua col conte di Fondi, e quando ub
l'una, ne l'altra potesse ottenersi, si obbligassero eglino ad ajutare i veliterni, ed unirsi seco loro alla guerra: che si perdonassero le ingiurie, e i danni scambievolmente recati: e che finalmente tanto i romani, che
i veliterni si obbligassero alla osservanza di questi canitoli sotto rena di diccimila forini d'oro.

Nello stesso anno Urbano VI seutì con dispiacere, che accora vi fossero nomini perversi, i quali tentavano la fede e divozione, che con tanta costanza a lui avea sempre professato la città di Veletri: (forse ingelosito egli pel trattato di pace segnito fra Veletri, e il conte di Fondi principale istromento dello scisma). E benchè punto egli uno dubitasse della fedeltà de' veliterni, nonostante mandò in questa città Giacomo Orsini Doniccho romano appieno informato della sua intenzione, de' favori, e delle grazie che alla città voleva concedere, richiedendo aucora, che si mandassero a lui due de' primari cittadini, co' quali voleva conferire per disporre tutto ciò, che appartener potesse al felice stato della città, e servisse di confusione a' suoi nemici. Urbano accompagnò il detto Orsini con un breve diretto al Popolo, e

agli ufficiali di Veletri. (1) Ma la morte di Urbano, che indi a non molti giorni successe, cioè ai 13 di ottobre, interruppe la spedizione dei richiesti ambasciadori, e privò la città delle grazie, che in premio della sua fedeltà dimostrata in mezzo alle maggiori persecuzioni il sommo pontefice le prometteva.

Successe ad Urbano VI l'an. 1389 nel pontificato Pietro Tomacelli napolitano col nome di Bonifacio IX Egli procurò con ogni arte, ed industria di stabilire il dominio temporale della Santa Sede in Roma, e ne' luoghi vicini. Determinò di ricuperare il castello di Lariano occupato da un barone suo nemico. A tal uopo mandò in questa città un commessario con lettere credenziali per invigilare a questa impresa. Diresse anche un suo breve (2) al comune della medesima per maggiormente animare il popolo ad eseguire quanto desiderava. Conosceva bene il sommo pontefice il popolo di Veletri coraggioso, e potente, e sapeva esservi qualche sdeguo contro quel castello. Qual fine avesse questa levata di armi, non ve n'è notizia alcuna. Chi fosse quel barone, che impadronito si fosse di quel castello è ancora incerto. Si congettura però, che questi esser potesse Niccolao Colonna: perchè leggesi in un consiglio tenuto nel 1400; che detto Niccolao movesse guerra a Veletri, forse per questa causa. Ma meglio può argomentarsi, che

<sup>(1)</sup> Questo breve, che ha la data di Roma 20 settembre 1389 esiste nell'archivio segreto della città, La copia può leggersi presso il Borgia, ibid. pag. 328.

<sup>(2)</sup> Il breve di Bonifacio IX dato in Roma ai 19 di settembre nel quinto mese del suo pontificato 13g4 conservasi nel detto archivio. Può leggersi la copia presso il Borgia ibid, pag. 334.

Lariano venisse allora occupato dalla famiglia Conti , perchè leggesi nella genealogia di essa descritta da Felice Candilori, che aveano i Conti fin dall'anno 1226 ragione sul territorio di Lariano, e ne' tempi di Urbano VI Ildebrando, e Adinulfo Conti prendevano i frutti di Lariano. Lo stesso Urbano con suo breve dato in Roma ai 29 di settembre nell'anno XI del suo pontificato commise a Niccola di Lauro di ricevere dai suddetti Conti il possesso delle città di Alatri, di Segni, e de'castelli di Paliano, e di Lariano, e di ritenerli in buona guardia, e custodia ; e tale commissione ebbe il suo effetto , poichè nella storia di Tivoli di Marco Antonio Nicodemo si legge nel 1389 (che fù l'ultimo anno del pontificato di Urbano ) Nicolaus de Lauro de Neapoli pro D. Urbano VI Papa castellanus in Lariano. Laonde più facilmente può credersi, che, accaduta la morte di Urbano, i Conti ritornassero al possesso di quel castello con dispiacere di Bonifacio. Forse da questa impresa di Lariano avranno avuto origine le ripresaglie fatte da Paolo Conti alla città di Veletri, Allorchè allontanossi Bonifacio da Roma, i romani per la sua assenza ripresero la primiera libertà e licenza, scacciando i ministri, e ufficiali da lui deputati. In questa occasione Paolo Conti allegando, che da veliterni fosse stato saccheggiato il suo, portossi con buon numero di gente armata a danni di Veletri facendo scorrerie, e prede con uccisione di molte persone, nè la perdonò a chi trovò nelle campagne. L'an. 1397, si adunò in città un generale parlamento per provvedere a questo disastro. Furono eletti due capitapi : ma in breve , sedata questa discordia , tornossi

all'antica amicizia, e confederazione tra Veletri, e la famiglia Conti.

Rassettati gli affari di Roma . Bonifacio tornossene alla sua sede. I veliterni pensarono allora di ricorrere ad esso per alcune novità fatte da' romani ; spedirono perciò deputati al Pontefice a rallegrarsi del suo ritorno, e ad esporgli i bisogni della città. E siccome una delle cagioni delle continue discordie fra i romani, e veliterni si era un annuo pagamento di mille libre, che i romani pretendevano per essere stato molti anni prima ferito in Veletri un loro commissario (An. 1398 ). Bonifacio usando della sua suprema autorità già pienamente in Roma ristabilita liberò Veletri in perpetuo da questo preteso dazio (1). Bonifacio XI nel 1399 promosse al vescovado di Cefalonia Isola dell' Arcipelago Gregorio Gori veliterno allora arciprete della cattedrale della sua patria. Dopo sette anni fu obbligato a tornarsene in Veletri per motivo di salute, dove morì nel 1408.

Erasi sino a quei tempi conservata libera in Veletia elezione del podestà; è benché dopo i capitoli fatti co ronani nel 1374 limitata solo in questo, che dovesse eleggersi un cittadino romano da confermarsi in Roma. Ma avendo Bonifacio richiamato a sè l'autorità pretesa dal senato romano, usando il diritto assoluto di supremo principe, deputò egli in podestà in Veletri Paolo De Maleozzi dottore di legge: (2) e così troncò tutte le pretensioni, che i romani avevano in tale elezione.

Bolla di Bontfacio data in Roma agli 8 di agosto nell'anno nono del suo possificato 1/60. Presso il Borgia ibid. pag. 35/4.
 Lettera di Bonifacio data in Roma si 12 di aprile l'anno XI del suo possificato 15/8, Presso il Borgia ibid. pag. 35/4.

I Baroni circonvicini a Veletri non sapevano astenersi dall' uso delle armi, e dalle pubbliche violenze. Troppo infelici erano quei tempi! Ricorreva l'anno del giubileo 1400 : nè in questa religiosa ricorrenza potè godere Veletri della sua pace, e tranquillità. Colonna, o fosse per la rocca di Lariano, o per altro motivo affatto ignoto, intimò guerra alla città. Per cui radinossi prima un consiglio generale, e poi il parlamento del popolo sulla piazza del comune ; dal quale si decretò , che tanta gente si assoldasse, quanta se ne credesse al bisogno necessaria. Spedironsi oratori al papa per avere ajuto, e soccorso di armati. Qual' esito in seguito avesse questa levata d'armi, non ve n'è memoria. Pnò congetturarsi, che il papa colla sua autorità fosse mediatore, e quindi si componesse, e ritornasse la pace tra i veliterui , e i colonnesi.

Successe a Bonifiacio, Innocenzo VII ( An. 1404). Sotto questo pontefice il popolo 'romano pretendeva di muovo da Veletri il pagamento aunuo di mille libre, dal quale era stata già assoluta ( come si disse ) dall' autecedente pontefice. Furono perciò spediti in Roma due deputati per perorare la causa de' veliterni contro il senato, e il popolo di Roma, che niente stimavano il breve di assoluzione di Bonifacio. Iunocenzo, esaminato il fatto, confermò la grazia di Bonifacio, e così cessò ogui pretensione de' romani.

Ladislao re di Napoli non avea deposto il pensiero di occuprare Runa, e lo stato della chiesa. Egli gia altre volte nel 1406 fu rispinto, e sbaragliato da Paolo Orsini, e da altri capitani pontificii, quando venne in soccorso de' romani ribelli al pontefice.

Regnando Gregorio XII, (An. 1407 (da Ladislae si spediscono armati e per mare, e per terra. Occupa Ostia per impedire il trasporto delle vettovaglie in Roma, e con continue scorrerie infestava tutti i paesi all'intorno. Tentò di occupare Veletri, mediante alcuni cittadini guadagnati da lui, che pensavano di porre a sacco la città , e darla in mano di Ladislao col più nero tradimento. Furono scoperti i traditori, e perseguitati (1). Intanto si presero delle forti misure per la difesa della città, avendo i veliterni ricevuto da Roma un rinforzo di cento fanti. Ladislao minacciava di porre la città a sacco, e a fuoco. Mentre facevansi questi preparativi di difesa, si ebbe notizia che in Roma dopo la caduta di Ostia erasi ricevuto il re, e che i romani eransi volontariamente a Ladislao sottomessi. In questo cambiamento di cose parve espediente a' veliterni di cessare dalle ostilità, e deliberossi di ricevere le genti di Ladislao. Per evitare le violenze, e per raffrenare la licenza de' soldati in quella furia, fù spedito dalla città un ambasciadore al re, per ottenere un salvo condotto, che volenticri concesso; e in tal modo la città restò libera da qualunque disastro.

Esistono di Ladislao due diplomi nell'archivio segreto di Veletri spediti nell'occasione accennata. Uno dato in Roma ai 4.7 di giugno del 4/08 col quale, conferma le consuctudini, gli statuti, e usi di questa città. L'altro diploma dato in Salerno ai 4 di dicembre del 4/09; con cui coucede a' cittadini l'esenzione dal pagare i da-

<sup>(1)</sup> Di ciò ne fanno fede due lettere di Pietro Stefaneschi degli Annibali romano protonotario, e cardinale vicario, e legato in Roma per l'assenza del pontefice Gregorio XII, Borgia, fibid, pag. 340, e seg.

zi già imposti, o da imporsi in futuro dal re. Ordina ancora che secondo gli antichi statuti , si eleggano da' cittedini per ogni sei mesi gli ufficiali coll'intervento del podestà, che vi sarebbe stato per parte del re. In questa epoca trovasi estinta in Veletri la fazione delle pecore, e de'Iupi, che per tanti auni travagliò l'interno della città colle guerre civili : e vi fu restituita la pace generale per opera di Sillano Pignatelli napolitano . che occupava la carica di podestà regio in questa città. Per togliere poi ai parteggiani qualunque aderenza, o protezione de' Baroni, sl formò uno statuto, che proibiva a' cittadini di alloggiarli nelle proprie case senza licenza de' signori Nove , e di tenere armi gentilizie di essi sulle porte delle abitazioni sotto gravissime pene. Ladislao nel tempo che fu signore di Roma portossi più volte in Veletri (1).

Mosso Alessandro V dalle usurpazioni di Ladislao, lo privò del regno, e lo scoruunicò come manifesto persecutore della chiesa, e fautore dell'antipapa. Alessandro poco dopo morì in Bologna ai 4 di maggio 4410. Ad Alessandro successe nel papato Baldassare Cossa napolitano col nome di Giovanni XXIII. In questa circostanza il collegio de'cardinali da Bologna diede parte alla città di Veletri tanto della morte di Alessandro, quanto della esaltazione di Giovanni (2).

<sup>(1)</sup> Ascanio Landi nei suoi mss. dice, che Ladislao alloggiava in un' antica casa posta verso Ponente, ove si ve-smo le porte, e finestre di marmo, colle sue armi, simili a quelle, che sono ne' sigilli de' suoi privilegi.

<sup>(2)</sup> La lettera porta la data di Bologna ai 17 di maggio 1410.
esiste in questo archivio. Può leggersi presso il Borgia, ibid. p. 343.

Il nuovo pontefice venuto a Roma pubblicò la croclata contro Ladislao come scismatico, usurpatore del reguo, e nemico della chiesa. Per la qual cosa questi temendo di perdere il regno, abbandonò l'autipapa Gregorio XII, e si sottomise alla obbedienza di Giovanni, col quale ai 15 di giugno del 1412 stipolò un trattato di pace. Ladislao abbandonò tutti i luoghi , che avea in queste parti usurpato : ritenne però Sezze città di molta importauza, che promise di restituire, mediante lo sborso di molto denaro. Il pontefice allora mandò in Veletri un commissario a richiedere alla città mille ducati d'oro in sussidio di queste spese per la ricupera di Sezze. Questa città nonostante le spese sostenute per le continue guerre, e per la carestia, che aveala travagliata, per risoluzione del pubblico consiglio somministrò a tal' uopo ai 12 di ottobre del 1412 seicento cinquanta ducati d'oro. Si protestarono però il podestà, il giudice, e i signori Nove, che ciò s'intendesse di dare senza pregiudizio de' privilegi della città. Questa protesta fu ammessa, e approvata dal commissario apostolico.

Erasi introdotta una consuetudine, che Veletri ad ogni ordine del rettore della provincia di Campagna dorsesse mandare all'esercito cento fanti, e sei cavalti, tutti mantenuti, e stipendiati a spese de' cittadini: Che dovesse inviare ai parlamenti generali della provincia un sindaco: Che tutti gli appelli delle cause tanto civili, quanto criminali al detto rettore si devolvessero. I veliterni fecero grandissime istanze al sommo pontefice per essere liberati da questa soggezzione. Dimostrarono eglino loro continua fedelti alla s. Sede: fecero consocere le gravissime spese fatte per gli armamenti, e i danni eo-

cessivi sofferti nell'ultima guerra contro Ladislao. A tali rimostranze piegossi l'animo del pontefice, che in tutto condiscese alla preghiera de'veliterni con suo breve spedito ai 15 di ottobre 1443 (1).

Ladislao non pensando ad altro, che ad eludere Giovanni, rotto il trattato dell'anno scorso, con un esercito ben corredato sorprese Roma, vi entrò a tradimento, e saccheggiolla. In questo sconvolgimento il papa fuggissene a Sutri, indi a Siena, Ladislao dimorando in Roma spedi a Veletri un amplissimo diploma ai 15 di giugno del 1413 segnato di proprio pugno, (2) nel quale si dà l'ambizioso titolo d'illustre Illuminatore di Roma. In esso concede a' cittadini indulto, e remissione di pena meritata per qualunque delitto commesso contro qualsisia persona, anche contro il popolo romano, ancorchè fossero delitti di lesa maestà : costituisce loro onori , dignità, e benefici. Ordina al podestà, e a' suoi ufficiali di mantenere gli statuti della città , e di osservarli : ed in fine conferma tutti i privilegi concessi alla medesima da somnii pontefici.

Ladislao agli 8 di agosto del 4414 finì di viver, e coi restò libero lo stato della chiesa da un gravissimo e oppressone. Il papa allora liberato da questo travaglio se ne parti alla volta di Costanza per recarsi al concilio generale ivi adunato. Piacque a Dio, che cessasse lo actisma, che sì gravemente travagliava la chiesa, colla rinunzia di Giovanni XXIII, colla privazione di Grego-

(2) Può leggersi presso il Borgia, ibid. pag, 348.

<sup>(1)</sup> Breve di Giovanni XXIII dato in Roma ai 13 di ottobre 1413 nel terzo anno del suo pontificato. Si trova nell'archivio segreto. Può leggersi il tenore presso il Borgia, ibid. pag. 346.

rio XII e di Benedetto XIII. Si elesse da cardinali vi presenti, e da deputati di ciascuna delle cinque nazioni ia quella sacra adunanza riunite agli 41 di novembre 1447 il cardinale Ottone Colonna, che assunse il nome di Martino V. Egli pochi giorni dopo la sua assunzione scriase lettere piene di benignità, e di amore alla città di Veletri, significandole la sua elezione, ed esortando i cittadini a rimanere costati nell'antica fedeltà, e obbedienza alle s. Sede (1).

( An. 4424 ) Sotto questo pontefice furono molto favorite le cose della libertà romana; per cui veggonsi in questo tempo rinnovati i capitoli fra Roma, e Veletri intorno al podestà, e ad altri particolari; furono ancora rinnovati i confini, e si accomodarono le differenze pel castello di Luviano.

Mori Martino V l'anno 4434 con dispiacere di Roma, e di tutto lo stato ecclesiastico, e particolarmente di Veletri, che sotto questo pontificato sperimento somma pace, e tranquillità. A Martino successe Eugenio IV eletto si 47 di marzo 4434 chiamato prima Gabriele Condulmer veneziano. Fin dal principio del suo pontificato sperimentò Eugenio forti avversità, che lo accompagnarono in tutto il resto del suo governo. Veletri fu aprate de' tumulti, e delle guerre, che lo travagliarono: e siccome ne portò il peso, così ne raccolse anche il furto. Il primo dissatro, che Eugenio incontrò, fu per cagione di tre personaggi della famiglia Colonna, Antonio principe di Salerno, Odoardo conte di Celano, e Prospero Cardinale. Questi s'impadronirono del tesoro, che il

<sup>(1)</sup> Questa lellera è in data di Costanza ai 19 di novembre 1417 primo auno del suo pontificato. Esiste nell' archivio segreto. Borgia ibid. pag. 349-

loro zio Martino V avea radunato per antistare alle spese da farsi pei vescovi greci, che condursi dovevano al concilio in cui cercavasi conclindere l'unione loro co' Latini, e per fare la guerra a' turchi : servendosi essi di questo danaro per ammassare della gente, affine di opprimere Eugenio , e di recare in potere loro Roma. Infatti, partiti i Collonnesi da Palestrina con numeroso armamento, sorprescro Roma, s' impadronirono della porta Appia presso s. Giovanni in Laterano. Vi entrarono, e giunti a s. Marco, si opposero loro i soldati pontificii: furono battuti, e retrocedendo abhandonarono con vergognosa fuga Roma: saccheggiando intanto, e predaudo quanto loro venue alle mani. Per questo attentato il sommo pontefice dichiarò ribelli, e scomunicati i Colonnesi co' loro aderenti Niccolò Savelli , Ruggero , e Francesco Cactani , Niccolò da Montefortino , ed altri complici , e fautori. Questa scutenza fu pronunziata nell'anno primo del suo pontificato 1431 (1).

In vigore dell' acceunata sentenza, furono confiscate titte le terre de Colonnesi, di Niccolò Savelli, e degli altri baroni compresi nella medesima; furono privati
ancora degli onori, e delle dignità. Fra queste terre contavansi le fortezze di Lariano, e di Faggiola; quella posseduta dai Colonnesi, questa dai Savelli. Durante la nimistà col pontefice, questi baroni con gente armata scorrevano, e saccheggiavano le campagne di Roma, e 'l territorio di Veletri, predando animali, e uomini. I veliterni prevedendo gravi disastri da questa guerra prepa-

Il transunto di questa sentenza esiste nell'archivio segrete colla data nel 1431.

raronsi, e fecero le necessarie provvisioni per una valida difesa. Scelsero per loro capitano Paolo degli Annibali della Molara. Spedirono ambasciadori ai baroni Conti, e ad altri per tenerseli amici. Rinnovarono altresì l'antica confederazione col popolo della città di Cori. Si stava in guardia dentro, e fuori della città.

Il papa assoldò 8000 uomini sotto la condotta del capitano Micheletto per reprimere i ribelli. Deputò legato di quella impresa Giovanni Vitelleschi da Cortona uomo favorito dalla fortuna, onorato, virtuoso, e di animo grande: ma severo, e crudele nemico de'Colonnesi. Data la scorreria, la truppa pontificia s' impadroni di Zagarolo, prese Palestrina, Albano, Civita-Lavinia, e Castel Gandolfo. Vi rimaneva il castello di Lariano, che era bene fortificato, assai munito, e con diligenza difeso da Colonnesi. Fermaronsi all'assedio di questo forte 4000 fanti, che per molti mesi ivi dimorando nel blocco, non facevano cosa di rilievo. Dovea il comune di Veletri provvisionare questa truppa di grasce, di danaro, e di altre cose necessarie. L'impresa andava alla lunga. 1 veliterni per togliersi da tante spese, e per terminare tante inquietudini, si offersero al cardinale Ludovico Camerlengo di dare l'assalto a quella fortezza ; il che loro fù accordato con larghe promesse. Ottocento cittadini volontari sotto la condotta dell'Annibali si presentano al cimento. Animati questi non tanto pel proprio valore, quanto spinti dalla memoria de' danni ricevnti da quella terra ; appena riconoscinto il luogo, si dispongono all'assalto, che con indicibile coraggio in poco tempo eseguirono. Entrati nel paese, lo posero a sacco, e a fuoco, e quasi tutto restò distrutto. Gli abitanti tutti colla guarnigione rifuggironsi nella Rocca.

Pareva, che volessero i Larianesi difendersi: ma avendos perimentato la bravura, e la fortezza de veliterni nell'assalto dato al pases, e sapendo, ch' erano fermi nella risoluzione di volere espugnare anche la Rocca; e non avendo alcuna speranza di essere soccorsi da Colonesi; chiesero di capitolare. Fù loro ciò accordato. Uscirono a tal' uopo due commissari deputati dal comune di Lariano nell' ottobre 1433 Nardo di Stefano, e Cola di Nardo, quali giunti in Veletri presentaronsi ai signori Nove. Questi, in nome di tutta la città, deputarono l'ettro Mancini, e Antonio Pancioni commissari per capitolare co' deputati di Lariano. Fra gli altri capitoli della dedizione, fuvvi quello, che tutti gli abitanti della terra potessero venire al abitare in Veletri colla franchigia da pubblici dazi per venti anni (1).

Fatto il concordato, e tornati entro la Rocca i deputati Larianesi, tennero un segreto abboccamento co primari abitanti, i quali imprigionarono il Castellano cogli ufficiali maggiori della guarnigione. Quindi consegnarono la Rocca ai deputati veliterni, che vi entrarono colla loro truppa. Usciti i terrazzani tutti colle loro sostanze, e la guarnigione colle armi, e bagaglie, fu data la Rocca alle fiamme, com'era accaduto al paese. Dopo questa espugnazione Ludovico Cardinale Camerlengo coll'autorita datagli da papa Eugenio concesse, ed aggiudicò quella fortezza al comune di Veletri insieme col suo territorio,

L'istromento di convenzione, e capitolazione fu rogate dal motajo Stefano Triuchinelli veliterno i 26 ottobre 1455.

incorporandolo al veliterno, dandone alla città il pieno possesso. Lo stesso infortunio sperimentò la fortezza di Faggiola appartenente ai Savelli, la quale espugnata da' veliterni fu incendiata, e distrutta. Di questa fortezza, e del suo territorio ne fu dato il possesso al comune di Veletri dal detto camerlengo cardinale insieme con quello di Lariano.

I Colonnesi quando videro sopra di loro lo sdegno, e le forze pontificie, pensarono di rimediare ai danni gravissimi, che loro sovrastavano, e tentarono ogni via per riuscirvi. Fra le altre, fu quella di servirsi dell'autorità de' padri radunati nel concilio generale di Basilea . nel quale portossi il cardinale Colonna. Questi fece conoscere ai padri , quanto nuocere alla sua casa poteva l'odio, e la nimistà de'veliterni. Quindi il concilio diresse un suo dispaccio al popolo di questa città, esortandolo a quietarsi, e a pacificarsi col detto cardinale, e co' suoi fratelli (1). Tardi però giunse in Veletri questo dispaccio: poichè già era stata espugnata, ed eguagliata al suolo la Terra, e la Rocca di Lariano. La città però, salvi i diritti, e gli acquisti fatti per ragione di guerra, procurò di tornare in pace co' Colonnesi, e conservarla. Tanto più : perchè questi dopo sciolto il concilio di Basilea cercarono con altri mezzi tornare in grazia di Eugenio, ed essere assoluti dalle censure, e dalla confiscazione de' beni contro di loro promulgata.

<sup>(1)</sup> La lettera è in data di Basilea 17 dicembre 1454. L'originale esiste nell'archivio segreto. Può leggersi presso il Borgia, ibidpag. 360

Dopo l'espugnazione della Terra, e Rocca di Lariano accaduta nel 1433, i veliterni si misero al possesso della medesima, e del suo territorio per concessione del cardinale camerlengo: ma però l'atto scritto comprovante questo possesso si vede nella data di Roma ai 30 di luglio 1443. Questo possesso, e concessione venne poi confermata da Eugenio con sua bolla data in Roma agli 8 di ottobre di detto anno (1). Non accadde ciò prima di questa epoca; perchè il papa fu obbligato per un tumulto popolare a fuggire da Roma nascosto sotto l'abito di monaco, ove non tornò, che dopo nove anni, tre mesi , e 20 giorni dacchè se n' era partito; cioè ai 21 di settembre del 1443. Veletri , avendo differita la sua richiesta, per la conferma apostolica delle sue conquiste sino a quel tempo, allora fece le sue istanze per ottenere quanto di diritto militare le apparteneva. Il papa avendo bene conoscinta la fedeltà, la costanza, e'l valore de'veliterni prontamente confermò la concessione, e il possesso dell' accennato cardinale camerlengo delle castella di Lariano, e di Faggiola conquistate con sua bolla. In questa dichiaransi a lungo le cause, da cui fu spinto il sommo pontefice a donare Lariano, il suo territorio al comune di Veletri: come altresì vi si accennano le cagioni per la donazione fatta del castello, e territorio di Faggiola, che apparteneva a Niccolò Savelli dichiarato dal papa in questa guerra ribelle, e contumace come fautore de'Colonnesi. Siccome questa bolla è memorabile, vautaggiosa, e di sommo decoro per questa città, mi è sembrato conveniente tradurla in lingua volgare, e qui ri-

<sup>(1)</sup> Questi documenti esistono nell' archivio segreto.

portarla, acciocche ciascun veliterno, possa conoscere i diritti, che i snoi antenati acquistarono per legge di guerra, ed in premio della loro fedeltà alla s. Sede (1).

(1) Questa bolla si conserva nell'archivio segreto. Eugenio vescovo servo dei servi di dio a perpetua memoria.

Mentre noi dirigiamo tutta la più alta nostra gratitudine verso quella costanza di fedeltà, e verso quell'affetto di sincera divozione, colle quali cose noi dalla stessa esperienza abbiamo appreso, cha i diletti figli ufficiali e sindaco della città di Veletri mostrano verso la nostra persona e la romana chiesa, siamo indotti con ragione a largamente adoperare la destra della nostra potenza, acciò loro rimangano intatte quelle cose, che provvidamente furono fatte per lo stato, onore, comodo, decuro, e per la sicurezza di essi, a della detta città. In verità il diletto figlio Ludovico del titolo di s. Lorenzo in Damaso prete cardinale camarlengo nostro allora commissario in quelle parti per noi, e per la predetta Romana Chiesa colla piena potestà della legazione, deputato per nostro mezzo, e della sede apostolica, bene considerando la ferma sincerità, obbedienza de' detti ufficiali, e sindaco verso la nostra persona, e lo stato della stessa chiesa, che gianmai per qualunque disastro, e persecuzione siensi potuti distaccare, e rimuovere da quel proposito: ma quanto più da maggiori procelle, pericoli, dauni, e guerre erano stati travagliati per combattere la malvagità, a la pertinacia de' nostri sudditi ribelli, e della detta chiesa, tanto più fedeli, e costanti per le loro pubbliche gesta furono conosciuti. Quindi bene considerando con quali liberalità essi avessero offerti i loro beni alla medesima chiesa, e alla genti di lei in tempo di necessità, non perdonaudo ad alcuna fatica, nè ad alcuna spesa, stimiamo cosa degna e conseutanca alla ragione, ch'eglino sieno gratuitamente rimunerati, in conseguenza de multiplici loro danni, ed acciò ad esenipio di essi tutti gli altri sieno spinti a far lo stesso: col quale guiderdone conseguissero onore, e vantaggio, e per mezzo di essi lo stato ecclesiastico perpetuamente si stabilisse, ad essi le rocche, e le fortezze diroccate di Lariano, e di Faggiola della diocesi di Frascati, e di Albano per pieno diritto appartenenti alla camera apostolica, alla espugnazione de quali, affinche allora non eadessero nelPossedendo Veletri giustamente la terra di Lariano, il sno territorio, il cardinale Golonna ruppe la pace. Egli si prefisse di tornare in possesso di quello, di cui era stato giuridicamente spogliato: perciò stabiti di fortifi-

le mani, e in potere de'nemici della chiesa, e non fossero di pregiudizio allo stato della medesima, e non si opponessero alla tranquillità della detta città, non che senza gravi spese contiquamente, e eoraggiosamente aveano resistito: le quali roeche, e castella certameote gli stessi ufficiali, e sindaco al fine espuguate per loro valore aveano acquistato, e nelle loro mani co' loro confini ridotte, che il medesimo cardinale volle che si avessero per sufficientemente espressi, coo tutti, e siogoli loro, e di ciascun di essi diritti, giurisdiziooi, territori, tenute, pertinenze, adiacenze, pascoli, selve , macchic , monti , valli , terre coltivate , e incolte , arabili , e non arabili, vigne, eastagneti, luoghi sterili, prati, arbori, acque, corsi di acque, vie, sentieri, comodità, vendite, proventi di terra, tutti i legati testamentari, e co' loro introlti, ed esiti, usi, vaotaggi, e altre eose che i detti paesi, e i loro territori aveano, o aver poteano, o pretendere di ragione, o per consuetudine, o in qualunque altro modo sopra di sè, eotro di sè, e fuori di sè, in piena potestà, e coo ogni azione, diritto, ricerca in qualunque modo ad essi, o ad alcuno di essi appartenente, con autorità, e forza di legazione di simil fatta, anche confermò con facoltà dell' ufficio del suo camerlingato: e tuttavia quelle eose, e colla detta autorità, e a nome della camera per certa scienza, e moto proprio, e in ogni altro modo, via, diritto, e forma, colle quali cose più, e meglio di diritto ha potuto, e dovette, in perpetuo ha ceduto, ha dato, conceduto, ha consegoato, e totalmente ha fatto partecipe col mero, e misto impero, e colla potestà della spada, e colla facoltà plenaria tutti i diritti, tutte le azioni, giurisdizioni, domioi, e proprietà reali , e persocali , utili , e diretto , taeite , ed espresse, ipotecarie, civili, e miste per qualunque causa, titolo pretesto, e modo alla medesima eamera apostolica, e alla chiesa Romana spettaoti , e appartecenti ; e del tutto trasferendo in favore di quelli le eose spettaoti, e appartcoeoti alle medesime e fio da ora revocaodo ogni donazione, cessione, concessione, e indulto; e intanto apparisca essersi ciò fatto, acciò abbiano, possiedano, donino, veneare di nuovo con nuove fabbriche la Rocca suddetta. Mandò a tal'uopo un gran numero di operai, che sostenuti, e guardati da una forte squadra di soldati, attendessero al lavoro. Giunse in Veletri notizia di que-

dano, alienino, assittino, e disassittino: e tutto quello, che ad essi dipoi, ed in perpetuo di dette castella, rocche, fortezze, e loso territori piacerà farne, disporne per libera volontà di essi cosicchè fin da ora di tutte le predette cose possono servirsene, trattarle, e arrischiarlo come veri padroni, come possono, e debbono fare delle loro proprie cose coll' autorità , mero , e libero arbitrio: Quindi possono le rocche, a castella, e le fortezze diroccate riformare, riedificare, reintegrare, ricomporre, distruggere, demolire, rovesciare, a cambiare una, o ambedue le rocche predette pel migliore governo, difesa, sicurezza, tranquillità, e quiete della città predetta, liberamente, e impunemente, e non chiesta alcuna licenza: cessando affatto ogui inpedimento, ostacolo, e contraddizione. Costituendo inoltre il medesimo camerlingo commissario ad unire, legare, incorporare, e aggregare le rocche, le fortezze predette co'loro territori , e colle altre cose sopra descritte alla giurisdizione , e al territorio della detta città alle medesime contiguo, e confinante, sottomettendole immediatamente a quella con tutta la pienezza del diritto: eosicche fin da ora si appellino Territorio veliterno, estinto affatto, e soppresso il primo di loro nome, come se per l'avanti giammai fossero state nominate. Dando finalmente, e concedendo agli ufficiali, e sindaco riferiti piena, e libera facoltà, e potestà delle rocche, e delle castella suddette : e di acquistare, di entrare, d'impadronirsi, e di ritenere il possesso corporale, reale, e attuale de' medesimi accenuati territori , non richiedendosi licenza di alcun altro; e confermiano, e approviamo ancora il possesso di quelli, come uelle lettere dello stesso cardinale commissario, munite del sigillo di lui, il tenore delle quali si couosca esser contenuto nelle presenti, come per espresso più pienamente vogliamo cha si abbia. Noi adunque, acciò sieno resi condegni premi ai buoni ; e simile fedeltà, e divozione si accresca con maggior calore: e valga l'assertiva degli ufficiali, e sindaco accenuati di ritenere eglino, e di possedere le rocche, e le castella suddette iu vigore delle cose già promasse: in questa parte noi propensi alle suppliche , la sta intropresa. Il magistrato pusillanime non risolverasi ad usare la forza per impedirla. Il fece da se il popolo. Volendo egli prevenire i disastri, che con ragione temeransi da questa riedificazione; armossi, corse a Lariano, fugò la truppa, scacciò gli operai, e gittò al suolo tutto il nuovo fabbricato. Ciò eseguito, radunossi un generale consiglio, in cui considerossi, che questo fatto del particolari cittadini ridondava in grande utilità, e beneficio pubblico, fu risoluto di sostenerlo. Armossi dalla città numerosa trappa, che sotto la condotta di Paolo Ludovico Corio fiu spedita alla custodia di quel castello diroccato; per impedire qualunque innovazione. Nello stesso tempo fu inviato, al papa per oratore Amedo Firotti, che riferisse quanto accadeva, e che rimo-

eonforma, la cessione, la conecssione, la traslazione, rivocazione, la volontà, la costituzione, l'unione, l'aggregazione, le promissioni, i mandati, e le lettere di s'mil falla, e le altre, e singole cose in quelle contenute; e avendo rate, c grate tutte le altre cose quindi avvenute ; e quelle acciò sieno permanenti con maggior fermezza, coll'autorità apostolica, e col tenore delle presenti seritture, di certa scienza confermiamo, approviamo, e fortifichiamo eol patrocinio del presente scritto, supplendo a tutti i difetti , se alcuni forse ve ne saranno iutervenuti ne' medesimi scritti. Non ostante le costituzioni apostoliche, e tutte quelle cosa, ehe il detto eardinale, e commissario nelle accennate sue lettere volle, che non ostassero: qualunque altra eosa in contrario. Affatto adunque non sia lecito a qualunque persona questa pagina della nostra ratificazione, confernazione, approvazione, volontà, fortificazione, aggiunta mettere in pezzi, e con temerario ardire a quella contraddire. Se alcuno poi presumerà di teuture eiò, sappia, che incorrerà l'indignazione dell' onnipotente Ippio e de' Beati Apostoli di lui Pietro, e Paplo.

Data in Roma presso s. Pietro, nell' anuo dell'Incarnazione del "- nore 1413 agli 8 di ottobre, del nostro Pontificato anno XIII.

vesse ogni sinistra relazione, che per parte de Colonnesi poteasi fare a sua santità. Questi provvedimenti furono molto opportuni. I Colonnesi spedirono a Veletri un loro commissario, con lettere dirette alla magistratura, lagnandosi dell' operato da' veliterni , e ripetendo la terra di Lariano come loro proprietà. In questa circostanza si spedi da Roma un commissario apostolico con breve diretto al comune di Veletri, in cui ordinavasi di consegnare in di lui mani la Rocca di Lariano, sotto pena di diecimila ducati. La città non ubbidì, allegando per sua difesa questa ragione : Guardare i veliterni quella rocca a nome del papa, e non volerla consegnare ad alcuno, fiutanto chè il suo oratore non si fosse presentato al pontefice, e dalla di lui bocca non avesse inteso la risoluzione di questo affare. Con questa stessa risposta fu licenziato il messo de'Colonnesi.

Il deputato veliterno ebbe accesso al sommo pontefice. Gli rammemorò quanto in altra circostanza egli avea
detto agli oratori di Veletri; che quella Rocca non si
sarebbe mai più riedificata. Sulla quale speranza questa città viveva sicura, e quieta; onde i cittadini vedendo tentare nuove fabbriche su quel suolo, velozelo dell' onore della s. Sede apostolica aveva impedita la riedificazione della Rocca, e protestarsi , rienersi dalla città quel luogo a disposizione della s. Sede
medesima : e farne soltanto quell' uso, che a sua sautità piaciato fosse. Eugenio, udito queste discorso, rispose: non doversi fare novità alcuna in quel luogo,
nè dal comune di Veletri, nè da altri senza suo comando: e siccome egli amava questa città; uon avrebbe mancato di fare ciò, che a beneficio di lei ten-

desse : così meritando la fedeltà de' suoi cittadini. Il papa commise questo negosio a'conservatori di Roma, a uno de'quali portossi in Veletri per trattarlo; nè fece innovazione alcuna sino alla morte di Eugenio.

Questo pontesice affezionatissimo a Veletri concesse molte grazie, e privilegi alla medesima. Egli con sua bolla ridusse il peso di 200 libre di cera a 50, che annualmente doveasi presentare in Roma dal comune di Veletri nella festa dell'assunzione di Maria Sasina.

Concesse al consiglio la libera elezione del giudice; nonostante qualunque convenzione fatta tra il popolo, e senato di Roma, e il comune di Veletri (1). Ordinò ancora, che si conservassero le giurisdizioni, e gli statuti della città : dichiarando appartenere al podestà, al tuti della città : dichiarando appartenere al podestà, capit ufficiali di Veletri privativamente giudicare sulle cause di qualsivoglia delitto, che nella città, e nel suo territorio si commettesse, eccetto solo il delitto di lesa maesta (2). Per maggiormente far conoscere il suo affetto verso i veliterni, promosse Eugenio al vescovado di Capri isola del mediterranco fra Francesco da Veletri dell'ordine de minori di sun Francesco, chiamamato da Ughelli (3) fanoso lettore di teologia, ai 22 di giugno 1433. Da questa sede fu poi trasferito a quella di Gaeta.

<sup>(1)</sup> La bolla incomincia. Probata vestrae devotionis integritas, quam erga nos, et romanam ecclesiam veris effectibus ostendistis . . . etc.

Datum Romae apud S. Petrum anno Incar. Domini 1432, Pontificatus nostri auno secundo.

<sup>(2)</sup> Lettere spedite dal cardinale camerlingo date in Roma a 22 di novembre 1443.

<sup>(3)</sup> Ughelli, Ital. Sac. Tom. VII in Epis. Caprii.

Fra il territorio di Nettuno, e quello di Veletri esisteva una forte torre nel castello di s. Pietro in Formis ( oggi appellato Campomorto ) Questo apparteneva a' Savelli coll'ampla tenuta di fertilissimi campi all'intorno. Questo principe ne fu spogliato dal papa Eugenio, e fu donata dal medesimo ad Antonio Ridi padovano celebre capitano di que' tempi, e prefetto del forte s. Angiolo in Roma. Nelle circostanze di guerra questo castello era assai molesto a Veletri, ed era cagione di gravi spese per guardarsene, e difendersene. Eugenio ordinò con lettere del cardinale camerlingo in data i 12 di maggio 1445 a' veliterni, che fra due mesi lo demolissero. Il chè fu all'istante eseguito. Veletri restò assai più tranquilla, demolito questo forte, e più quando accadde la vendita di quella tenuta a favore del capitolo di s. Pietro in Vaticano. Chi conosce la posizione topografica di Veletri può arguire i travagli, e i disastri ch' era obbligata a tollerare da' baroni, che da ogni banda il suo territorio circondavano colle loro baronie. E siccome ella dichiaravasi nemica a chi nemico fosse della s. Sede , le couveniva stare sempre sulle armi per difendersi, e per combattere contro questi baroni, che per lo più erano ai papi ribelli. Nè godè ella riposo, e tranquillità finchè col proprio valore non abbattè, e distrusse alcuni ricoveri di detti baroni , e li tenne a freno col timore delle sue armi. Dal che si scorge, che niun reggimento è più nimico della umana generazione, che il feudatario : posciachè gl'individni avvilisce, e i diritti municipali disperde.

## CAPO VI.

#### SOMMARIO

Morte di Eugenio IV. A lui succède Niccolò V. I veliterni consegnano la fortezza di Acquapuzza al Commessario di Niccolò. Nuove contese fra Veletri e 'l popolo romano. Il principe Savelli tenta rientrare nel dominio del castello di Faggiola. Niccolò V sostiene in ciò i veliterni. I Colonnesi travagliano Veletri per la ricupera di Lariano. Calisto III conferma il possesso di questa terra a Veletri. Il cardinale Colonna arbitrariamente torna a fabbricare la rocca di Lariano. Pio II ne ordina la demolizione: ne conferma a Veletri il dominio. Vittoria Colonna muove lite a Veletri pel territorio di Lariano: è sentenziato a favore di Veletri. Si suscitano altre pretensioni dagli eredi Colonna. Convenzione e pace stabilita fra essi e Veletri. Il card. di Roano vescovo veliterno assume il primo il governo temporale della città. Sisto IV concede de' privilegi a' veliterni. S' incomincia l' impresa d' introdurre l'acqua viva in città. Pestilenza in Veletri nel 1475. I veliterni difendonsi dal duca di Calabria. Battaglia accaduta colla peggio del duca. Dopo la vittoria il generale Malatesta premia specialmente i soldati veliterni. Sisto riconosce questa vit toria da particolare assistenza di Dio. Egli ordina a' veliterni di combattere alcuni Baroni ribelli. InnocenzoVIII difendesi contro Ferdinando re di Napoli, col quale fa la pace. Matteo Mancini veliterno vescovo di Sora. Peste in Veletri nel 1486. Voto de'cittadini. Carlo VIII re di Francia in Veletri. Stoi crudeli ordini. I Conti difesi da Veliterni contro i Colonnesi. Tregua e pace fra i Colonnesi , Alessandro VI e veliterni. Alessandro in Veletri.

Il pontefice Eugenio consumato dagli affanni del suo torbido pontificato passò all'altra vita ai 23 di felbrajo 1447 avendo governato la chiesa circa 16 anni. Cli successe Tommaso Parentucelli di Sarzana, che assunse il nome di Niccolò V.

Allorchè Eugenio dichiarò ribelli i Colonnesi e i Savelli furono inclusi in questa sentenza anche Franceso Ruggiero Caetani padroni della fortezza appellata di Acquapuzza posta fra Sermoneta e Sezze. Questo forte dato in custodia a veliterni nel 1443 dal nuovo pontefice con breve dato a 22 dicembre 1449 fu ordinato, che venisse consegnato al suo commessario Lorenzo Cecchi, i il che fu eseguito.

Nacquero nel tempo di Niccolò nuove contese fra il popolo romano, e quelli di Veletri per la elezione del giudice che da Eugenio era stata conceduta, o piuttosto restituita libera alla città. Vennesi a concordia, e stabilissa, che siccome Veletri eleggeva tre geutiluomini romani per podestà, de 'quali il popolo romano ne confermava uno: così dovesse il popolo romano eleggere tre dottori, a uno de' quali la città desse la patente di giudice: ciò accadde nel 1449.

Godeva Veletri pacificamente il castello di Faggiola donatole da Eugenio IV. Vi si deputava dal consiglio un particolare governatore, come terra di proprio dominio. Morto Niccolò Savelli antico signore di quel hiogo, di eui per la ribellione era stato privato da Eugenio, i figli suoi implorarono da Niccolò V la grazia del perdono, e la ricupera di Faggiola e delle altre castella già confiscate. Veletri vedendosi turbato il pacifico possesso di quella terra ricorse al papa. I Veliterni esposero il diritto, che vi avevano per averla conquistata colle armi e collo spargimento del proprio sangue in tempo della ribellione del padre, difendendo la santa sede. Mostrarono la concessione e la conferma di questo possesso dato loro da Eugenio IV. Vedendo Niccolò giustissime le ragioni de' veliterni rivocò quanto avea stabilito in favore de' Savelli : dichiarando con suo breve dato a' 25 di uovembre 1453 di non volere derogare alle ragioni di Veletri, che seguitò a possedere pacificamente quella fortezza e l suo territorio.

Non così accadde del castello di Lariano, alla ricupera del quale sempre tentarono i Colonnesi banoni più potenti. Adoperavansi eglino molto presso il papa, officiarono la città, e altre volte servironsi delle armi: onde a'cittadini veliterni sempre costanti e fermi, per mantenersi nel dominio di quella signoria, convenue quasi in tutto il resto di questo secolo essere in continue spese, liti e travagli. Imperocchè i Colonnesi tornati in grazia di Niccolò V ottennero dal medesimo, che la città pagasse mille ducati di oro per l'assoluzione, che il papa Engenio dicio alla città, della violenza usata ( com'essi la chiamavano ) da'particolari cittadini contro gli armati ed artisti mandati dal cardinale Colonna alla ricdificazione di Lariano ( come si disse altrove). Il breve ha la data de' 13 di agosto 1448. Animato perciò il detto cardinale tentò più volte di ripigliare quel castello; vi mandò gente armata per discacciare dal territorio i nuovi coloni, e vi fece condurre gran quantità di materiali per rifabbricarlo.

Âgli 9 di aprile del 1455 successe al pontificato di Niccolò Alfonso Borgia di Valenza in Ispagna col nome di Calisto III. In questa occasione mandò la città i suoi deputati al sommo pontefice per umiliargli la figliale obbedienza, e per rappresentargli i diritti della loro patria, le grandi spese fatte, il sangue sparso in difesa della santa sede, e le concessioni apostoliche ottenute sopra le castella di Lariano e di Faggiola: lo supplicavano per la conferma del possesso di questi luoglii, e di proibire ai Colonnesi, che non più tentassero di fabricare in Lariano. Il Portefice , benignamente udite le ragioni de' veliterni, confermò la concessione di Eugenio, e ordinò sotto gravi pene, che niuno in quel luogo ardisse di ribbiciare (1).

Nell'anno 4456 fu attaccata dalla peste questa citta, in cui incomincio a fare strage nel mese di agosto. I cittadini vedeudo, che il male imperversava, abbandouarono l'abitato, e si sparsero ne'luoghi vicini, nelle selve e nelle vigne per trovare scampo a tanto flagello, che cessò nel dicembre di quest'anno.

An. 1458. Énea Silvio Piccolomini Senese fu assunto al pontificato col nome di Pio II dopo la morte di Calisto. Questi con tanta moderazione usò della sua autorità, che volendo, che Giovanni Boccabella romano

<sup>(1)</sup> Breve date in Roma a' 6 settembre 1455.

fosse Podestà in Veletri , non comandò , ma lasciò la elezione in libertà del Consiglio, raccomandandolo, acciò venisse approvato (1). Il cardinale Colonna sempre intento a riedificare la fortezza di Lariano, prese occasione nell'assenza del papa , chi crasi portato nella sua patria, per venire a questa impresa, e con gran calore vi sollecitava i lavori. Questa prepotenza del Colonna cagionò molto travaglio a Veletri. Tornato il papa in Roma, inteso l'operare arbitrario del cardinale, e riflettendo, che la riedificazione di questa fortezza poteva essere origine di gravi disastri e per Veletri e la provincia tutta, e couoscendo essersi intrapresa quell' opera contro il divieto di Calisto III; comandò al cardinale, che demolisse quegli edifici e fortificazioni. In questo frattempo cadde malato il cardinale Colonna, per cui fu consegnata quella fortezza al cardinale di Siena nipote del papa, da couservarsi nello stato in cui era per soli sei mesi, e per farne poi quell'uso, che al pontefice piaciuto fosse. Morì il Colonna, spirarono i sei mesi, ed il papa decretò, che quella fortezza si demolisse. Risaputosi questa deliberazione da' veliterni spedirono al pontefice i loro deputati per sollecitarne la esecuzione. Agli 8 di ottobre 1463 nel palazzo vaticano fu stipolato pubblico istromento fra il cardinale di Siena autorizzato a questo atto, e i deputati di Veletri Niccolò Passari, Polidoro di Battista Catelini, e Sante Di Pioto, nel quale si convenne, che quella rocca con tutte le sue fortificazioni sarebbe affatto demolita e distrutta con istrettissima proibizione a'Colon-

<sup>(1)</sup> Breve che comincia cupimus, ut ditectus filius Joannes etc. Rut. Pientiae sub annulo Piscatoris die vigesima secunda septembris 1462. Pontificatus anno quinto.

nesi e a qualunque altra persona di fabbricarvi: obbligandosi anche la città di Veletri sotto pena di diecimila fiorini di oro di non farvi nuove fabbriche, salvo solo il dominio e la proprietà, che di quel luogo avea: e obbligossi ancora di pagare cinquecento fiorini di oro alla camera apostolica per rimborso delle spese fatte nella custodia di quella nel tempo del deposito.

Nel mese di novembre dello stesso anno, in vigore dell' ordine avutone dal papa, i veliterni vennero alla esecuzione di un affare si lungamente desiderato, e in tanti modi contraverso. Riumiti adunque quattrocento cittadini armati collo stendardo spiegato della città e co' tamburri battenti si diressero alla demolizione di quelle nuove fortificazioni.

Questa fortezza in que' tempi si stimava inespugnabile. Ella rimaneva sul monte fabbricata di durissime pietre riquadrate, e tutto masso al di dentro. Per la sua eminenza dominava dal settentrione la provincia di Campagna, e dall' ostro quella di Marittima: era provvista di due conserve di acqua assai copiosa lavorate con grande artificio: e non essendo in que' tempi in uso l' artiglieria, era malagevole impresa la espugnazione.

Siccome la moltitudine armata non sa contenersi ne' limiti della moderazione e prudenza, vi furono alcuni veliterni che proruppero in alcune espressioni di poco rispetto contro i principi Colonna, le quali resesi pubbliche, furono da Colonnesi prese in mala parte, e cagionarono nuove contesc. Imperocchè Vittoria Colonna vedova di Carlo Malatesta già capitano generale del duca di liano comi erede del cardinale Prospero suo fratello mosse lite al comune di Veletri, proponenudo nou solo il lihello d'ingiurie, ma ripetendo ancora il possesso del territorio di Lariano come antico patrimonio della sua casa. Pio II commise la cognizione di queste cause al senatore di Roma Niccolò De Severini da Siena, che a' 18 luglio del 1464 pronunzio sentenza assolutoria a favore di Veletri. In questo modo pareva terminata questa lunga e dispendiosa contesa colla casa Colonna: e sembrava, che la città godere potesse i frutti meritati per la sua fedeltà verso la santa sede, e pel valore de suoi cittadini; i quali (come dissi) in numero di 800 armati alla presenza di 4000 soldati pontificii, che stavano inuttilmente all'assedio di quella fortezza in poco tempo la presero per assalto, e la demolirono. Eppure restava altra contesa da samperarsi.

Sendo morta Vittoria Colonna, nel 1465 sotto il pontificato di Paolo Il gli eredi di lei non acquietaronsi alla sentenza del senatore di Roma suscitarono eglino altre pretensioni per la ricapera di Lariano contro Veletri. Approvatolo il papa, per arbitro fu eletto dall'una e dall'altra parte il cardinale Guillelmo D'Estoville, denominato di Roano ossia Rotomagense vescovo di Veletri, avanti al quale portate furono le concessioni e i possessi accordati a favore di questa città dalla santa sede della rocca e territorio di Lariano, come cosa appartenente per confisca alla Camera Apostolica, e fu chiaramente dimostrato essere seguite tali concessioni per cansa remuneratoria per servigi particolarissimi prestati, e colle persone, e colle armi, e per le spese fatte dalla città nella espugnazione di quella fortezza ( sendo pontefice Engenio IV ) che ascesero a novemila e cinquecento fiorini di oro. Il Cardinale pieno di giustizia ridusse tutte le

controversie a concordia. Ordinò con suo decreto, che la rocca di Lariano col suo territorio per quanto pende dalla cima de monti verso Veletri appartenesse a questa città, e per quanto si stende dalla parte opposta verso Rocca di papa, e Rocca Priora, fosse de Colonnesi, e che nella sommità de monti si ponessero i termini divisori pei confini di ambe le parti. Ordinò ancora, che si pagassero da Veletri ottocento ducati, e proibì si a veliterni, come a Colonnesi di rifabbricare in quel luogo castello o rocca. E abolendo la memoria delle ingiurie, de danni, e delle spese, stabilì una perpetua e sincera pace tra la città di Veletri e i principi Colonna (1).

Il cardinale Rotomagense fu il primo vescovo reliterno, ch' ebbe dalla santa sede il permesos e la giurisdizione di usare insieme l'autorità spirituale e temporale sopra questa città. Ma questa giurisdizione ed autorità al principio non importava altro, che protezione. Bene il mostrò il degno cardinale nel difendere le ragioni, privilegi e giurisdizioni della città. Come uomo integro e prudente compose le tante differenze, che agittavano la città con soddisfazione universale non solo per Lariano co'Colonnesi, ma nel 1479 sopì le differenze insorte fra Veletri e'll barone di Nemi pe' confini di Faggiola (2). Fu anche generoso e liberale: adornò la città di una sontuosa fabbrica per comodo e abitazione de'voscovi presso la chiesa cattedrale ridotta oggi in parte per uso del seminario, e parte donata per abitazione del-

<sup>(1)</sup> Il laudo porta la data 21 marzo 1479.

<sup>(2)</sup> L' originale di questo contratto conservasi nell' archivio segreto.

l'arciprete della medesina. In vece dell' episcopio godono ora i vescovi un appartamento nel pubblico palazzo: prima lo aveano come governatori di Veletri, ora come legati perpetui della santa Sede.

La causa, che spinse Paolo II a rivestire il cardinale vescovo di Veletri della protettoria di essa città, fu per togliere al popolo romano quella poca parte, che avea al governo della medesima; per cui eravi un continuo seme di discordie, di violenze e talvolta di guerre : perchè i veliterni sempre aspiravano ad una piena libertà, e i romani alla soggezione e dipendenza de' medesimi : onde non poteasi dare giammai fra questi due popoli una stabile e sincera pace. Volle così troncare il pontefice tutte le pretensioni dei romani. Ma questa protettoria e patrocinio concesso a' vescovi veliterni passò ( come sempre suole accadere per l'appetito che innato hanno gli uomini di signoreggiare) ad un ampla ed assoluta autorità di governo accresciuta da una parte coi privilegi concessi nei tempi posteriori dai romani pontefici ai cardinali decani, e dall'altra coll'abolire l'elezione del Podestà e del giudice, la quale in quei tempi e per molti anni appresso, rimase libera ai cittadini. Al popolo romano restò solo che i Podesta eletti al governo di Veletri dovessero essere del ceto della loro nobiltà, dei quali la città ne eleggeva tre, ed uno di questi prescelto veniva dal cardinale protettore, ed il papa il confermava con suo breve : e questi prima di prendere possesso della carica prestava giuramento di fedeltà in mano del Camerlengo di santa chiesa.

A Paolo II successe nel pontificato nel 1471. Francesco Della Rovere da Savona col nome di Sisto IV. Questo nuovo pontefice mostrò molto affetto verso questa città , che fece conoscere concedendole molte grazie e privilegi. Primieramente confermò il laudo del cardinale Rotomagense , e ne commise la esecuzione al cardinale Ursino suo Camerlengo , che per mezzo del suo Segretario diede alla Comune di Veletri il possesso del territorio di Lariano , il che segui ai 2 di maggio 1472 con solenne istromento. Nel novembre del 1474, Sisto scrisse lettere molto efficaci al Podestà e al giudice di Veletri , acciò si adoperassero per estinguere affatto le antiche fazioni , che sempre ripullulavano intorbitando esconvolgendo la quiete della popolazione : il che riusci felicemente.

Sotto questo pontificato s'incominciò la proficua impresa di condurre l'acqua perenne in Veletri. I cittadini divenuti già possessori di Faggiola applicaronsi a ricercare su quei monti qualche copiosa sorgente di acqua . che potesse facilmente condursi in città. Fu questa rinvenuta: ma pel cambiamento de' magistrati, fu l' opera abbandonata e negletta. Sisto IV conoscendo quanto il cardinale Rotomagense avesse a cuore il pubblico bene di Veletri con suo breve dato in Roma ai 16 di ottobre 1473 ne commise la cura al medesimo : acciò invigilasse per ridurre ad effetto così nobile opera. Scabrosa e dispeudiosa era questa impresa, per cui in diverse epoche fu intrapreso il lavoro e poi sospeso. Dopo il corso di un secolo fu riassunta quest'opera dai cittadini con maggiore impegno, e rimanendo superata la natura dall'arte , e cedendo alla forza del fuoco e degli scalpelli la durezza della vena della viva selce, che s'incontrava nello scavo dell'acquidotto cou molta profusione di denaro

l'opera ridotta fu al bramato fine. Di questa intrapresa se ne parlerà in seguito.

Nell'anno 1475, si sparse in queste contrade una terribile pestilenas, dalla quale travagliata anche Roma, to costretto il papa per timore a partirne. Veletri ne sperimentò gravissimi danni, che forse stati sarebbero di maggiore disastro e di più lunga durata, se la città con solenne voto non avesse interposto la intercessione della gran madre di Dio, l'imagine di cui venerasi in Loreto. Ottenuta la sospirata grazia e cessata la peste, dala città inviati furono pubblici Oratori a Loreto, quali in attestato del ricevuto favore, e per mostrare la grattudine verso Maria Santissima, presentarono in dono a quel santuario una preziosa corona tempestata di gioje di molto valore contrassegnata coll'arme della città (4).

Desiderando il pontefice Sisto il bene e la tranquillità di Veletri, ordinò, che fermi rimanessero i diritti del Podesta e del Giudice di questa città (2). Inoltre confermò tutti i privilegi, indulti grazie e favori conceduti a Veletri dai suoi antecessori (3). Confermò gli antichi statuti della città (4), e il possesso de' castelli di Lariano e di Faggiola e del loro territorio conforme allo

<sup>(1)</sup> Di questo presente esiste in detto archivio la testimonianza autentica del vescovo di Recanati allora luogotenente generale della Marca in data di Fuligno 3 settembre 1476.

<sup>(2)</sup> Il breve comincia. Nuper per literas in forma brevis etc. Dat. Rome apud s. Petrum die 10 decembris 1475.

<sup>(3)</sup> Il breve comincia Promeretur vestra in nos, sanctamque etc.

Dat. Rome apud s. Petrum die 17 maii 1477.

<sup>(4)</sup> Il breve è dato in Roma 7 giugno 1477

stabilimento e alla donazione fatta dal pontefice Eugeniò IV (1).

Ferdinando re di Napoli dimentico delle obbligazioni , che contratte avea colla sede Apostolica, da cui era stato assunto a quel trono , e difeso contro la potenza dei Turchi, volendo porgere ajuto ad Ercole Duca di Ferrara suo genero per le discordie nate fra questo e i Veneziani collegati col papa nell'anno 1482, spedì contra lo Stato della chiesa Alfonso Duca di Calabria suo figlio ccn 9000 uomini, compresa una forte colonna di cavalleria: escrcito composto in parte di Turchi, che, dopo riacquistato Otranto dalle loro mani, avea ritenuto al suo soldo. Erasi sparso in queste contrade un orribile spavento; e tanto più, perchè i Colonnesi e i Savelli nemici di Veletri aderivano al detto duca : onde i veliterni in questa guerra ne risentivano maggiore disastro. Essi ciò nonostante fermi e costanti nella difesa della santa Sede attendevano con ogni cura all'apparecchio militare e a difendersi dentro le mura. Ricevevano però danni incalcolabili nel loro territorio. Vennero in ajuto del papa i veneziani condotti da Roberto Malatesta capitano celebratissimo in que' tempi. Questo rinforzo ginase in Roma ai 15 di agosto, Già il duca di Calabria era stato respinto dalle forze ponteficie, allorchè ardi di approssimarsi alle porte di quella metropoli. I soldati di Sisto riuniti a que'di Venezia marciarono contro Albano e Castel Gandolfo: quali paesi furono ritolti a' nemici-L'esercito del duca attendava fra Veletri e Nettuno 10 miglia lungi dalla città aspettando egli rinforzi per ma-

<sup>(2)</sup> Il breve è dato in Roma 5 dicembre 1478.

re promessigli dal suo padre. L'esercito del papa stanziava in Torrecchia piccolo castello otto miglia sotto Veletri ora distrutto. Il generale Malatesta conoscendo di quanto ajuto potevano essere le milizie veliterne in quel fatto di arme, scrisse alla città per avere gente (1). Veletri al momento obbedisce : chiamansi a rassegna i cittadini atti alle armi, e ne furono spediti cinquecento condotti da loro capitani Cenzio Salvati, Giovanni Lerici, Francesco Nuticola, Ostilio Favale, Giuseppe Scevola, e Sante Santocchia. Da una lapide sepolcrale esistente nella chiesa di s. Lorenzo, vedesi, che tra questi condottieri vi fu ancora Andrea Toruzzi (2). I veliterui portatisi di notte tempo al campo furono di sommo vantaggio all' esercito del papa. Eglino pratici del paese gnidarono le truppe per vie non battute : quindi inosservati e all' impensata giunsero a circondare i nemici. L' accampamento del Duca dalla parte di mezzo giorno era cliuso da una palude non molto estesa : da Sottentrione e da Oriente veniva difeso da continui e folti impedimenti di tronchi e di arbori, dalla parte di occidente, do-

## (s) Lettera del Generale Malatesta,

Magnifici miei Carissimi

Per ordine di sus santità consandatoni dal sig. Girolamo Risciogenerale di s. Chiesa facciano intendere, che abla ricervuta di questa mettiate all'ordine cinquecento de' vostri soldati, e questa notte ce li mandiste, fra i quali desiderismo, che sieno silmeno 250 ablestiteri , che saramo da noi hen trattati per l'affezione che portiamo e questa citià, e sodisfurete al bisogno presente. Sicolà non maneste. Data in Torrecchia 1822.

(2) Lapide in s. Lorenzo.
GENEROSYS, VIR. ANDREAS, TORVTIVS, VELIT.
QVI. FVIT. VNVS. EX. DVCIBVS. IN . BELLIS. CONTRA
REGEM. ARAGONIAE. VIXIT. AN. LXX. OBITT. MCCCCLXXXVII

ve poteva tentarsi l'entrata, stendevasi una vasta prateria, nella quale era una lunga e profonda fossa fatta per lo scolo delle acque stagnanti. Sulla ripa di questa fossa fece disporre il Duca le sue artiglierie; e lungi quasi per lo spazio di 500 passi avea fatto alzare terreno: cosicchè tra la fossa e le trincee rimaneva l'alloggiamento de'suoi soldati.

Sull'albeggiare del di 21 di agosto del 1482 l'esercito pontificio scagliossi contra il campo nemico. I primi a far fronte furono i Turchi, e sebbene l'empito de pontificii era forte; pure questi valorosamente combattendo difendevansi. La mischia era da ambe le parti stretta con calore, per cui incerta pendeva la vittoria. Avanzò allora il generale Malatesta colla più valorosa truppa: egli non solo sostenne il forte rincalzo de' nemici, ma obbligolli a retrocedere: passò il fosso, e strinse da ogni lato l'oste nemica. La cavalleria del duca fu la prima a darsi in fuga. Restarono scoperti i turchi, de' quali ne fu fatta grande strage. L'esercito audò tutto sbaragliato e posto in fuga. Fuggì anche il duca vedendo di non potere riparare a tanto disastro. Fu sul punto di cadere prigioniere, se non fosse stato difeso da cinquanta cavalieri turchi, che la via gli aprirono allo scampo. Così la vittoria, che al principio pareva pendere da incerta fortuna, in seguito favorevole dichiarossi a' pontificii-Scrive Odorico Rinaldi, (1) che anche il cielo coadiuvò alla disfatta del duca : poichè fu tanto dirotta la pioggia , che impedì alle artiglierie nemiche prendere fuoco. All' incontro i balestrieri (di una buona parte de' quali

<sup>(1)</sup> Odorico Rinaldi an. 1482 n. 8.

Veletri avea fornito l'esercito) usavano liberamente le loro balestre con orribile danno de' nemici. Alfonso abbandonò il campo, pensò ritirarsi a Nettuno, ove salito in
un battello portossi a Terracina; dove raccolse gli avanzi del suo sharagliato esercito. Il combattimento incominicato sull' albeggiare durò sino alle ore 21. Il valore delle truppe pontificie mostrato in questo cimento è
molto da lodarsi: poichè ebbero a fronte un numero duplicato di nemici. Il luogo, dove accaded questo fatto
di armi, chiamavasi S. Pietro in formis, che dalla strage terribile accaduta in questa battaglia prese il nome
di Campomorto, come tuttora viene appellato (1).

Il Malatesta dopo la vittoria si condusse in Veletri, ove trasportati furno i feriti, e fu dato riposo a' compatenti. Nel vegnente giorno diedesi il sacco al campo nemico: e siccome il felice successo in gran parte attribuivasi al valore de' veliterri, il generale donò alla cita le bandiere nemiche e una buona parte dell' artiglieria rimasta sul campo. Condotti vennero in Veletri circa 500 prigionieri con venti capitani, e molti ufficiali maggiori. Dopo due giorni di riposo sloggiò da questa città l'esercito pontificio dirigendosi alla volta di Roma.

Nello stesso tempo che poco lungi dalla città combattevasi, dentro la medesima dal popolo riunito nella chiesa cattedrale porgevansi suppliche all' Altissimo, interponendo l'intercessione de'suoi santi protettori Ponziano papa e martire, ed Eleuterio vescovo e martire, onde questa celebre e segnalata vittoria, per cui Roma e Veletri scamparono da un gravissimo disastro, fu prin-

<sup>(1)</sup> Camillo Lilii istoria della casa Orsini lib. VIII.

cipalmente attribuita ad un particolare ajuto divino ottenuto da' sunnominati santi. Di che volle Sisto IV lasciarue autentica memoria con suo breve dato a' 21 di settembre del 1482 (1).

Sisto volcudosi mostrare grato a veliterni, che tauto eransi adoperati in questo fatto di arme in suo favore, e per sempre più animarli a mantenersi fedeli alla santa sede, largamente loro donò alcune possessioni di Cristofaro Savelli domicello romano. Siccome i figli di questo seguirono il partito del duca di Calabria, il pontefice loro confiscò i beni a favore della camera apostolica, porzione de' quali data fu a Veletri: ciò metà de' casali chiamati torre di Orlando, Campoleone, le Penanne, Santa Masia Palombo e la metà delle castella chiamate la torre de' Gandolfi, e Nemi, e le case e orti che aveano in Albano (2). La città ebbe il possesso di questi beni dal vescovo di Altatri commessario apostolico.

(2) Il breve comincia. Sincerae devotionis affectus etc. Dat. Romae apud sanetum Petrum anno incarnationis dominicae 1482 idibus octobris pontificatus anno XII.

<sup>(1)</sup> Breve di Sisto IV. Cupientes igitur ut ecclesia velletren, et expella Sanctorum Pontiani et Eleuthrei in endem, ut pie cerditur, corundem sanctorum corpora, quorum meritis, et intercessione, ut etiam pie creditur, romanan ecclesia evoletrense territeriran invaserant, et quamplurima intolerabilità daman roman, et velleterm. civibus, a et etiam preefetue ecclesiae velleterien. Intulerant, et continuo inferre non cessabant superiori mense pergentes armigeras ad ejusdem ecclesiae vomans, stependia militantes profificat luerant, requiesenut, conquisi frequentur nonoribus . . . . etc. Dat. Romae apud 2. Petrum anno incarnationis dominicae militatimo quarfigentesimo octuagesimo secundo, duodecimo kalendas octobris ponificatus nostri ano duodecimo, Questo documento esiste nell'archivio capitolare.

Sisto fidato nella fedeltà, obbedienza e nel valore del carrierum gli esorta con suo breve (1) a prendere le armi contro Ardea e Rocca di Papa castella di Odoardo Colonna duca di Cave, che parimente aderito avea al duca di Calabria; perchè tuttora que' paesi nella ribelione persistevano. Egli al comune di Veletri promette, che, soggiogato che avrà quelle castella, sarebbero esse passate in suo dominio con piena ragione di mero e misto impero.

Non vi è notizia, come terminasse questa commissione. Congetturasi giustamente, che Odoardo vedendosi addosso tanto infortunio, forse si sarà sottomesso alla obbedienza dovuta alla santa sede.

Nell' anno 4484 successe al pontificato di Sisto Innocenzo VIII. Intanto Ferdinando re di Napoli proseguiva la guerra già intrapresa intorno a Roma. Mosse Innocenzo le armi contro di lui sotto la condotta del generale Roberto Sanseverino. Venne allora alla custodia di
Veletri Niccolò Caetani con alcune compagnie di cavalli;
e perchè giornalmente nel territorio predavasi da nemici,
trorno da per tutto rinforzate le guardie. In questa circostanza fu sinistramente informato Innocenzo contro i
veliterni, come che questi somministrato avessero vettoraglie a' nemici (quali; se tolsero provvigioni dal territorio di Veletri, fu rapina e non dono). Convenne alla
città, per mantenere la reputazione della sua inviolabile
fedeltà verso la santa sede, s spedire oratori al pontefice

<sup>(1)</sup> Breve che comincia. De vestris fide, constantia etc. Dat. Romae sub annulo piscatoris die 16 oetobris pontificatus anno duodecimo. Riportato dall' urciv. Borgia stor. di Vel. pag. 381.

per giustificarsi. Quest' insieme col cardinale Giuliano della Rovere vescovo veliterno rimossero il papa da quel-la sua sinistra opinione. Finalmente si concluse la pace fra Innocenzo e Ferdinando pubblicata a' 12 di agosto 4486. Riconciliò seco eziandio i Colonnesi e gli Orsini, che rinnovato aveano in Roma le antiche fazioni e discordie civili, dalle quali quella capitale e tutti i luoglii d'intorno furono non poco maltrattati. Innocenzo in questo tempo confermò a Veletri le ragioni, che avere poteva sopra la tenuta del Peschio nell'abbazia di S. Bartolommeo del cardinale vescovo tusculano (1).

Dopo la calamità della guerra subentrò il flagello della peste, che fiu dall' anno 1483 avea incominciato a travagliare Veletri; tornò ad infierire maggiormente nel 1486 in guisa che i cittadini rinchiusi nelle abitazioni abborrivano il commercio fra loro stessi per non contrarre l'infezione. Furono chiuse le chiese : celebravansi i sacrifici sacrosanti nelle piazze e nelle strade. Fecero i veliterni ricorso a Dio colla intercessione efficace della sua ssiña Madre Maria altre volte sperimentata valevole. Il popolo fece solenne voto di celebrare la festa della immacolata concezione di lei, e digiuno nella vigilia. Non furono vane le preghiere: perchè indi a poco con ispeziale grazia cessò la mortalità. I veliterni grati a sì grande benefattrice eressero nella chiesa cattedrale una sontuosa cappella in onore della immacolata concezione. In essa leggesi scolpita in marmo la memoria di questo prodigio (2).

<sup>(1)</sup> Il breve comincia. Cum alias per nostras literas, etc. Dat. Romae apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris die 20 martii 1487 pontificatus anno tertio.

<sup>(2)</sup> Riportate dal Borgia ivi pag. 385.

Il poutefice Alessandro VI (An. 1493) successore d'Innoceuzo nel primo anno del suo pontificato mostrossi molto favorevole a Veletri. Egli confermò con suo breve tutte le concessioni, grazie, privilegi e favori fatti alla città da Eugenio IV, Niccolò V, Calisto III, Paolo II, e Sisto IV sommi pontefici, particolarmente circa il dominio del territorio di Lariano e di Faggiola cum mero, et mixto imperio, et potestate gladii (1).

Morto in quest' anno 1494 Ferdinando re di Napoli, Carlo VIII re di Fraucia richiese al papa la investitura di quel regno, che sosteneva appartenergii com'ercde di Renato di Angiò gia re di Napoli. Alessandro rigettò questa richiesta. Il re ciò non soffrendo si mise in viaggio per la Italia nel settembre del 1494 con un esercito di trentamila uomini, e giunse a Roma l' ultimo giorno dell'anno. Il papa temendo gravi disastri e per sè e pei suoi sudditi venne a conciliazione col re nel 1495; benchè con alcune condizioni contrarie alla maesta pontificia. A' 25 di gennajo di quest' anno parti Carlo da Roma per la conquista di Napoli; conduceva seco il cardinale Valentino col carattere di legato apostolico, colla condizione che seguirlo dovesse per tre mesi: ma in verità dal modo come questo porporato era guardato, il re il teneva per ostaggio.

Il di 27 gennajo Carlo giunse in Veletri, dove fu ricevuto con tutte quelle dimostrazioni pubbliche di feste, e luminarie, che mostravano il buon animo de' cittadini. Ma in un punto queste allegrie convertironsi in mestizia e spavento. Il

<sup>(1)</sup> Breve che comincia, Laudanda sedis apostolicae rectitudo etc. Dat. Romae apud s. Petrum anno incarnationis dominicae 1493 septimo kal, aprilis pontificatus anno primo.

cardinale Valentino temendo, e poco fidandosi di Carlo pensò e cercò il modo di salvarsi : e sebbene le porte e le mura della città erano munite e ben custodite dalle guardie francesi ; pure riuscì al cardinale di fuggirsene travestito fuori di essa. L' arcivescovo Teuoli appoggiato all' autorità di Ascanio Landi così scrive ,, Cominciò egli a pensare a' casi suoi, " e si raccomandò all' ajuto di alcuni cittadini velletrani . ,, quali mossi a compassione di un personaggio tale , giudi-" cando certo il pericolo della sua vita, promessero di pre-, stargli ajuto , e liberarlo dalle mani del re colla fuga : " così fecero , e furono Lodovico Monticelli , Giovanni Le-, rice, e un alfiere di casa Borgia velletrano ancor egli chia-" mato Pietro , quali unitamente con segretezza possibile " per le mura fecero fuggire Cesare. Lo stesso riferisce l'arcivescovo Borgia con questa differenza, che l'alfiere Borgia lo appella Pietro Gorio Borgia (1). Circa le ore 22 il re ebbe notizia di questa fuga, e credendo che la città fosse consapevole di tal fatto, e che avessero i cittadini cooperato a questa fuga , preso da sdegno tirannescamente ordinò a' suoi capitani, che nella mattina seguente dopo la sua partenza i soldati saccheggiassero ed incendiassero la città. Alloggiava per sorte in casa di uno del magistrato un segretario di Carlo. Questi compassionando il fatale esterminio, ch' era per accadere alla infelice Veletri innocente, comunicò al suo ospite l'ordine severo del re adirato contra la medesima. Il magistrato riunito con altri primari cittadini spaventati tosto ricorsero al loro vescovo pregandolo ad interporsi presso il re per la salvezza della città. Il cardinale Della Rovere,

<sup>(1)</sup> Teuoli arciv. teat. istor. di Veletri pag. 163. Borgia arciv. storia della chiesa e città di Veletri pag. 387.

che in quel tempo occupava questa cattedra, e trovavasi in Veletri, corse all' abitazione del re, che già era andato a dormire chiese udienza e la ottenne. Supplicò egli con grande ardore quel monarca a degnarsi di fare grazia al suo popolo, accompagnaudo anche colle lagrime le sue pregliere. Il re commosso dalle preci del vescovo, rimosse dall' animo suo lo sdegno, e perdonò alla città.

Il re Carlo piegò una colonna del suo esercito contra Montefortino terra di Giacomo Conti principale Barone romano, che condotto erasi agli stipendi di Alfonso re di Napoli, la quale terra in poche ore cadde in potere de' Francesi, e fu donata da Carlo a Prospero Colonna, che vi pretendeva antiche ragioni, e che militava in suo favore.

Partito Carlo dalla Italia, si accese nuova guerra fra i Colonnesi e i Conti, che tentavano ricuperare i loro beni, de 'quali erano stati spogliati da' francesi. I Conti ebbero validi ajuti da Veletri, si per patto di antica confederazione con essi, si per reprimere la potenza de Colonnesi: temendosi, che di nuovo pensare potessero alle cose di Lariano, il di cui territorio confina con Montefortino. Fu questa guerra di gravi damni agli uni e agli altri: finchè nel 1498 vennesi ad un compromesso fra i Colonnesi, i Conti e Veletri avanti al governatore di Roma Pietro Di Isvaglies arcivescovo di Reggio sopra tutti i danni, offese e preude scambievoli. Fecesi tregua per un anno, e per più lungo tempo a beneplacito del papa.

Deposte così le armi, e cessate le ostilità, furono le differenze composte per via di ragione. Scrive uno storico di que' tempi: ", Da questa venuta de' Francesi " in Italia non solamente quivi ebbero principio muta-" zioni di stato, desolazioni di paesi, eccidi di città: " ma anche nuovi abiti, nuovi costumi, nuovi e san-" guinosi modi di guerreggiare, infermità sino a quel " di non conosciute, e si disordinarono in tal maniera " gl' istromenti della quiete e tranquillità pubblica, che " per lungo tempo poi non poterono le cose calmarsi e " ricomporsi ".

Noi siamo stati testimoni essere accaduto lo stesso, e forse anche peggio nelle due ultime invasioni fatte nella Italia da questa nazione nel 1798 e 1806.

Per alcun tempo le lettere rimasero confuse fra le tenebre della barbarie, e quindi tornarono a campeggiare per opera di uomini sapienti. Fra questi meritamente io deggio annoverare e ricordare Antonio Mancinelli veliterno nato nel 1452 d'ignobile famiglia. Applicossi egli con sommo impegno agli studi delle lettere latine: fu dottore di legge : studiò la medicina in Padova : e non trascurò le lettere greche e gli studi sacri. Fu celebre maestro di gramatica e di rettorica : onde fu desiderato dalle prime università della Italia. Insegnò in Roma, in Venezia e in altre città : scrisse molte opere con grand' crudizione. Io non istò qui a riportarle : può leggersi presso il Tevoli l'elenco delle medesime. (1). Questo cittadino tanto benemerito della letteraria repubblica morì in questa sua patria nel 1505 e fu sepolto nella chiesa di s. Francesco de'PP. Conventuali (2).

<sup>(1)</sup> Tevoli ivi - Indice delle opere del Mancinelli pag. 197.
(2) Nel sepolcro di Mancinelli in una lapide leggonsi incise queste semplici parole. OSSA . ANTONII . MANCINELLI . M. D. V.

A' 29 luglio del 4501. Alessandro VI portossi in Veletti, e vi dimorò tutto il di seguente. A' 31 parti alla totta di Sermoneta a vedere quel nuovo acquisto. Ai 31 adi agosto si restituì in questa città e vi pernottò. Egli fu accolto da' cittadini col massimo rispetto e con figliale attaccamento dimostrato con segni di letizia e di festa.

Matteo Mancini di nobile famiglia veliterna dottore legale di molta riputazione e di grande nome visse sotto questo pontificato : per cui meritò a' 7 di giugno del 1503 essere promosso da Alessandro al vescovado di Sora, che con somma vigilanza e con paterno zelo governò : ma per breve tempo, essendo stato da immatura morte tolto da questa vita nel 1505.

(An. 1505). Fra le altre calamità, che in questi tempi affliggevano la Italia si aggiunse la carestia de grani, che sperimentossi assai grave in Veletri, pagandosi questo genere al prezzo di scudi trenta e più arcora al rubbio.

Giulio II nel 1511 con suo breve (1) concesse a Veletri I' applicazione delle multe e pene pecuniarie de delinquenti da applicarsi al pagamento degli stipendi del podestà, del giudice e degli altri ufficiali della curia. Questo breve fu diretto a' priori. Ecco la prima memoria , che trovasi di questo magistrato nel governo di Veletri. Dal che può bene congetturarsi, che nel principio di questo secolo quivi mutossi il nome del pubblico magii ottato i quindi lasciato l'antico de' nove buoni monini de' signori nove, cominciò ad usarsi quello de' priori. Que-

<sup>(1)</sup> Breve di Giulio II. Dilectis filiis Prioribus, et Camerario civitatis nostra: Velutrarum etc. Dat. Romae die prima aprilis 1511 pontificatus anno aono.

sto nuovo magistrato poco differiva dal primo: poichè, se nell'antico erano nove, e duravano nella carica per sei mesi: in questo nuovo eleggevansi tre priori per ogni bimestre; per cui veniva a corrispondere per ogni semestre a nove individui di magistratura. Inoltre eleggevano il camerlingo, il sindaco, due consiglieri maggiori, due sopraintendenti al monte di pietà, un cancelliere, nove contestabili de' belastieri e due pacieri. I priori poi aveano la facoltà di eleggere tutti gli altri consiglieri, i contestabili de' pedoni, i governatori di Lariano e di Faggiola e gli altri ufficiali minori. Questa forma di elezione rinnovavasi in ogni sei mesi, e durò sino a' tempi del cardinale di Trani vescovo di questa città, dicui fu anche governatore.

Il papa Leone X (An. 1512) dimostrò apertamente il conto, che faceva de' veliterni, a' quali degnossi di dare avviso della sua assunzione al supremo pontificato (1); sebbene fosse egli pregato da' romani a sottomettere la città di Veletri alla giurisdizione del loro senato; pure nol permise, e volle, che il governo della medesima rimanesse fermo nell'antico stato.

<sup>(1)</sup> Breve di Leone X che inomincia. Salvator N. Dominus Jesus Christus etc. Dat. Romae apud sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae 1512 14 aprilis pontificatus anno primo.

# CAPO VII.

#### SOMMARIO

Il B. Bonaventura Torrecchia professo de' minori osservanti. Clemente VII in rottura coll' imperatore Carlo V. I Colonnesi parteggiani di Carlo fanno preparativi di guerra. Entrano in Roma colle loro truppe, e saccheggiano il Vaticano. Fanno tregua con Clemente. Veletri si pone in difesa: è riempita di armati. Clemente decreta la distruzione delle terre de'Colonnesi. Ordina egli a' veliterni l' assalto, e la distruzione della terra di Marino. Carlo V spedisce un' esercito in Italia. Il papa si fortifica dalla parte di Napoli. Piantasi il campo a Frosinone. Veletri viene fortificata. Roma presa e saccheggiata dall' esercito imperiale. Veletri spedisce oratori al principe D' Orange generale di Carlo. Questi decreta la distruzione di Veletri. Ascanio Colonna riconosciuto dalla città per governatore imperiale. Veletri non è vessata dalle truppe di Carlo. Ascanio costringe i veliterni al risarcimento de' danni di Marino, Carestia nel 1529, Napoleone Orsino Abate di Farfa arma. Il pontefice decreta a favore di Veletri contro Ascanio. Il cardinale Alessandro Farnese vescovo veliterno fatto pontefice col nome di Paolo III. Sue grazie e privilegi a pro di Veletri. Carlo V venendo da Napoli fu complimentato in Veletri da quattro Cardinali. Paolo III concede al vescovo di questa città il titolo di governatore. Il papa in Veletri. Sollevazione popolare in Veletri. Il papa arma contro Ascanio Colonna. Veletri si pone in istato di difesa. Il cardinale di Trani vescovo si porta in Veletri. Stabilimenti fatti sopra il governo della città. Paolo III di nuovo in Veletri. Pubblicazione de' nuovi statuti. Altra venuta del papa in Veletri. Vertenze tra i consiglieri. Il podestà abolito. Ghetto degli Ebrei in Veletri. Stabilimento del monte di pietà. Morte di Paolo III. Morte del cardinale di Trani. Elezione di due rettori nella sede vacante vescovile in Veletri.

Se ella è cosa onorifica, e degna di memoria per una città il contare cittadini celebri nelle armi, e nelle lettere : molto più , a mio parere , cresce la onorificenza, e la memoria l'annoverare cittadini resisi celebri per le virtu, e per la santità de' costumi. Come adunque io ho rammentato, e rammenterò sempre i primi, così ancora noterò i secondi dandomisi l'occasione. Eccola appunto nell' anno 1526 : Veletri vede un suo cittadino annoverato fra i beati dell' Ordine serafico. Questi fu fra Bonaventura Torrecchia laico professo de' minori osservanti dotato da Dio di spirito profetico, e illustrato co' miracoli, il quale dimorando nel convento di Aracceli in Roma passò alla gloria, e fù sepolto in quella chiesa. Per beato lo segna il martirologio Francescano di Arturo, e ne fanno di lui menzione tutti gli scrittori di quell'ordine (1).

<sup>(1)</sup> Fra Leonardo da Napoli nelle croniche par. 4 tom. I. lib. 8 cap. 5. Gonzaga, Barezzo, Vadingo, Pietro Calvo. Menologio e croniche dell'ord. Serafico, e Ricchi Ant. Corano, nel suo teatro degli uomini illustri Volsci, pag. 262.

Il pontefice Clemente VII involto nella lega contro Carlo V Imperatore espose sè stesso, Roma, e tutto lo stato ecclesiatico a quella catastrofe di mali non ancora a bastanza deplorata in tutte le storie. Quest'alleanza offese in tal modo l'animo di Carlo V; che tosto dichiarò la guerra al pontefice. Io riferirò alcune particolarità, che in questa fatale circostanza furono di gravissimo disastro per Veletri.

Ne' primi giorni di luglio dell' anno 4526 si seppe, che i Colonnesi ne'loro feudi ammassavano genti di
arme. Sospettandosi da' Veliterni, che il movimento ostile potesse rivolgersi contro di loro, e volendo provvedere alla salute pubblica, spedirono oratori a Romaa chiedere i necessari soccorsi per la guerra, che si prevedeva imminente. Spedirono a Camillo Caetani signore di Sermoneta, pregandolo ad essere unito alla comune difesa. Ricercossi ancora ajuto, e da sasistenza dal popolo della città di Cori secondo le leggi dell' antica confederazione. Si
ottenne da Roma ciò che poteva desiderarsi per una vailad difesa. Venne in Veletri Ottavio Conti con buona cavalleria, Camillo Caetani con iscelta truppa, e Ranuccio
Farnese tutti accompagnati con brevi pontificii diretti alla
città.

Vi era tutto il fondamento di sospettare, che i Colonnesi dovessero colle loro forze piombare sopra Veletri : eppure all' impensata si volsero contro Roma come fautori di Carto V; e furono i primi a dare principio alla guerra già intimata da Carlo al pontefice. Eglino ai 20 di settembre del 1526 entrarono in Roma senza opposizione alcuna con 3000 fanti, e 800 cavalli comandati da Marcello Colonna, ed ajutati dal Vice-Re di Napoli Ugo Moncada, ch'era alla testa di 8000 uomiui. Questo esercito si diresse al Vaticano per sorprendere Clemente, che salvossi entro il castel S. Angelo. Saccheggiarono il palazzo vaticano otto mesi prima che i tedeschi entrassero in Roma a saccheggiarla totalmente. Il pontefice fu costretto a capitolare co'suoi nemici, e ad accettare la tregua, che durò per brevissimo tempo.

Veletri ( vedendo calmata la tempesta ) trovandosi gravata per una numerosa milizia, che vi stanziava, diresse oratori al papa per esser sollevata da taute spese, e da tanto incomodo. Il pontefice, sentita la richiesta, rispose " Couviene alcuna volta patire, saspete che ha " patito la chiesa di s. Pietro, e il popolo romano, e " a noi altri tutti hanuo tolto l' onore i nemici ". Ri-, sposero gli Oratori " Per la ricuperazione dell'onore " della sede apostolica, e della santità vostra , offerisce " Veletri le proprie persone, e i suoi figli usque ad " sanguinem ". Piacque al papa questa risposta, e soga, giunse ". Siamo sicuri della fedeltà vostra, e vi te-, niamo in mezzo al cuore, e per ogni modo vogliamo, che siate sgravati ". Come infatti indi a poco partirono da questa città le truppe.

Il Papa risoluto di vendicare gli oltraggi ricevuti da' Colonnesi, fece venire dal campo della lega, ch' era in Lombardia 2000 svizzeri a sue spese, e 3000 fauti italiani, e raccolse molti altri uomini, e cavalli in diverse parti. Mandò tutte queste truppe a danno de' Colonnesi, ordinando di saccheggiare ed incendiare tutte le loro terre. E siccome una delle principali terre de' Colonnesi era Marino, comandò a' veliterni di assaltarla, e porla a sacco, e a fuoco. Marino fu seggiogata, e fu

trattato quel popolo ribelle, come Clemente desiderava. Tutte le altre terre de Colonnesi ebbero la stessa sorte. Ed essi si ritirarono ne' luoghi più forti, difendendosi in Rocca di Papa, e in Paliano.

Poco dopo a questi fatti d'arme, s'intese la notizia della mossa dell'esercito di Carlo V, che dalla Spagna egli spediva nella Italia contro il papa e gli aletati. Clemente si apparecchiava con buon esercito per difendere lo stato della chiesa dalla parte di Napoli donde si temeva l'incursione. I veliterni fatti più accorti, e conoscendo per esperienza, che il chiamare capitani, e soldati esteri era imporre alla patria un gravissimo giogo, pensarono di attendere da sè stessi alla difesa, eleggendo fra loro ai 7 di dicembre del 4526 dieci capitani de' principali, e più valorosi cittadini, che amministrassero la guerra, e difendessero la città da ogni nemico assalto.

Vari erano i consigli che si prendevano per la difesa dello stato ecclesiastico. Vitello uno de' primi condottieri del pontefice inuanzi alla venuta di Renzo da Ceri pur famoso capitano di quel tempo , " avea consigliato il pontefice (1) che abbandonata la provincia della , Campagna si mettessero in Tivoli 2000 fanti, in Pa-, lestrina altri 2000, e il resto dell'esercito si fermas-, se in Veletri per impedire l' andata del vice-re di Na-, poli in Roma , la qual cosa esseudo già deliberata Ren-, zo sopravenendo dannò il rinserrarsi in Veletri per es-, ser terra grande, e per non lasciar procedere i nemici

<sup>(1)</sup> Guicciardini. Storia d' italia lib, 18.

,, tanto innanzi, ma che l'esercito si fermasse a Fio-

Fu seguito il consiglio di Renzo, e fu trasferita la sede della guerra a Frosinone luogo solo cinque miglia distante da Fiorentino.

Il pontefice conoscendo di quanta importanza fosse, che Veletri si difendesse, con tuttochè l'esercito suo fosse quasi su i confini del regno, fece più volte scrivere al cardinale legato Triulzio, esser sua mente, che si fortificasse, e munisse di tutto il bisoguevole (1). Avea già il legato mandato a Veletri Gian Battista dell'Her commissario con ordine che si alloggiassero dentro Veletri 500 soldati con tre compagnie di cavalli : ma i veliterni fermi di volere da sè stessi difendersi, ottennero che venissero soli 200 fanti. Ma il papa non desistè dal proposito di fortificare questa città. Vi mandò alla fine di dicembre il vescovo di san Leo commissario apostolico per gli affari della guerra. Questi propose di subito fortificare le mura della città, e di demolire molti edifizi, che potevano impedire le fortificazioni. Dura pareva a' veliterni tal proposta, perchè trovavasi l'erario comunale molto esausto per le tante spese sostenute nella passata guerra, e per la pestilenza: ciò non ostante ai 13 di gennajo del 1527 s' incominciarono i lavori militari per porre la città in istato di validissima difesa. Si alzarono ripari, si diroccarono le case vicino alle mura, si scavaron fosse, si tiravan linee di circonvallazione, e si riduceva ad effetto tutto ciò, che l'arte della for-

<sup>(1)</sup> Raccolta delle lettere de' principi lib. II. Lettera data a' 21 di decembre 1526.

tificazione in quei tempi prescriveva. Travagliavano in tali lavori 500 operai. Alla fine di gennajo entrarono in Veletri diversi capitani pontificii con numerose truppe. Era tanta l'audacia di questa milizia, che alcuni ufficiali maggiori pretesero di obbligare i priori a deporre la magistratura, al quale ardire si oppose tutta la città, Poco dopo il papa venne a concordia col vice-re di Napoli i: stabilirono una tregua per otto mesi. Procedeva il poutefice con ottima fede, ma con pessimo consiglio: mentre troppo egli fidandosi, licenziò quasi tutte le truppe, che in Roma, e in Veleria avea; e in tal modo questa città restò libera dalle spese di guerra.

Intanto si avanzava verso Roma l'escreito di Carlo composto di spagnuoli, e tedeschi condotto dal contestabile Borbone, che non aveva voluto ratificare il concordato fatto fra il papa, e il vice-re di Napoli. Intesa questa infausta notizia in Veletri, adunato il consiglio, si cereò il modo di porre in sicuro la città, si elessero nuovi capitani, si ordinarono soldatesche, e si presero tutte le cautele opportune per guardarsi: non potendosì avere da Roma nè ordini, nè ajuti: trovavasi quella metropoli nel massimo spavento, e nella più terrible confusione.

Ai 5 di maggio del 1527 il Borbone pose l'assedio a Roma, il di 6 diede l'assalto, e nella scalata egli restò ucciso da una palla di cannone. Subentrò al conando dell'esercito Filiberto principe D'Oranges luterano. Roma fu presa, e saccheggiata. La descrizione delle scelleratezze, de'sacrilegi, delle barbarie, e delle ruberie, che per due mesi continui commisero quei soldati imperiali in Roma può leggersi distesamente in tante sto-

rie, che ne parlano. Giunte queste funeste novelle a Veletri, il popolo tutto sbigottito, e sollevato corse alle pubbliche carceri , e disserratele ne trasse fuora i prigioni , e depredò la cancellaria priorale colla grave perdita di molti libri. Nè i magistrati ivi presenti ardirono in tanta perturbazione di cose, opporsi alla furia del popolaccio. Erano ben essi rivolti a pensare in che modo potessero salvare la città dalle mani di quell' esercito sì terribile, c che tanto avea infuriato contro Roma. Il magistrato risolvette di mandare oratori a Prospero Colonna, il quale ( essendo ancora i Colonnesi come principali partigiani dell'imperatore, arbitri di tutte le cose ) si arrogava il titolo di protettore e governatore di Veletri per la maestà di Cesare, e avea mandato in questa città Angelo De Virili come suo luogo-tenente. Ma ai 14 di Maggio scrisse al comune di Veletri Ascanio Colonna, per essere riconosciuto come difensore, e protettore della città. Restarono sorpresi i cittadini nel sentire tale richiesta, essendo stato già ricevuto per tale Prospero Colonna. Quindi per non apportare una rovina alla patria con preferire l' uno all' altro de' Colonnesi, si stabili dal magistrato di spedire ad ambedue oratori. Temevano i veliterni Ascanio, ricordevoli che l'anno innanzi per ordine di Clemente gli avean tolto e bruciato Marino. Questi spedì in Veletri un suo commissario per persuadere i veliterni a riconoscerlo per loro governatore, e a rimettersi nelle sue mani, che li avrebbe protetti dalle vessazioni dell' esercito imperiale. Non vollero i cittadini sottomettersi ad Ascanio. Spedirono ambasciadori al principe D' Oranges per sentire qual forma di governo avessero da prendere in questo cambiamente di cose. Gli oratori sebbene provveduti di buona scorta da Prospero. Colonna, furono svaligiati presso Castel Gandolfo, ed arrestati; nè furono 12 \*

liberi , fincliè non giunse lettera di Ascanio , che ordinava che fossero rilasciati. Entrarono eglino in Roma, si presentarono a D' Oranges, che loro dichiarò di essere stata già deliberata la rovina di Veletri. Costernati al sommo gli oratori, si rivolsero ad Ascanio Colonna supplicandolo a volere colla sua autorità liberare Veletri dalla estrema sciagura. Ascanio contentò gli oratori veliterni, e fece rimuovere il terribile ordine già dato. Vi furono trattati tra Prospero, ed Ascanio Colonna, e tra gli oratori veliterni; e la conclusione fu . che Ascanio ( consentendovi Prospero ) fosse riconosciuto, e ricevuto in Veletri per protettore, e governatore della città a nome di Carlo V, salvi però gli statuti, privilegi, e indulti : obbligandosi , e promettendo Ascanio di condonare tutte le ingiurie ricevute pel passato da Veletri. I priori , udita questa relazione , considerando esser meglio per la sede apostolica, che in qualunque modo Veletri si conservasse, piuttosto che andasse in rovina, cedendo alla fatale necessità de' tempi, ratificarono la capitolazione fatta dagli oratori con Ascanio. Fu ricevuto in suo nome Paolo Martini; e ai 22 di maggio vi sopragiunse un commissario con lettere patenti del principe D' Oranges per regolare, ed aver cura delle cose militari in Veletri.

In verità ebbe questa città una sorte in quella confusione di cose, in cui tutta la provincia soffri incredibili dauni a cagione de' soldati imperiali, ed essa ne su esente. Questi dopo il sacco di Roma si sbandarono pe' luoghi vicini, o per isfuggire la peste, cle in quella città faceva strage, o per la carestia de' viveri, o per avidità di preda. Ascanio Colonna molto si adoperò, affinchè queste truppe non venissero a stanziare in Veletri; per cui egli pagò per conto della città 1700 scudi d' oro. Anzi oltre questa somma stimarono meglio i veliterni somministrare loro altro denaro, e vettovaglie piuttosto che riceverli entro le mura.

Ascanio Colonna uomo doppio, e ribelle al proprio sovrano, con fina politica volle intromettersi al governo di Veletri. Diceva di scordarsi delle ingiurie, di non vendicarsi: ma quando si vide forte per la protezione di Carlo astrinse la città al risarcimento de' danui fatti a Marino, che faceva ascendere a somma grandissima. Egli minacciava incendio, e saccheggio, se prontamente non gli fosse stato nagato quanto chiedeva. Sebbene la città fosse innocente per questi danni recati a Marino, avendo i Veliterni ricevuto ordine dal sovrano di punire i suoi ribelli, pure per evitare qualunque disastro in quella infelice 'situazione, e per non esacerbare l'animo di Ascanio, che dominava l'animo del generalissimo di Carlo, si obbligò a pagare 24000 scudi di oro. Non trovandosi nell'erario comunale tutta questa somma ne furono sborsati soli settemila, e per gli altri diecessettemila ipotecò Veletri a favore di Ascanio il territorio di Lariano, e parte di quello di Faggiola.

Con questi prudenti consigli, e non perdonando a spese, si sosteueva libera la città in mezzo alla rovina, e saccheggiamenti di tutta la provincia. Intanto si ebbe la fausta notizia della liberazione del sommo pontefice, e del suo ritorno in Roma ai 6 di ottobre del 1528. Si rallegrarono i veliterni a questa novella, ma oltremodo però erauo angustiati per la ipoteca data ad Assanio Coloma sopra i territori di Lariano, e di Faggiola. Nò sapendo in che modo sottrarsi dal pagamento de' diecessette mila scudi di oro, a cni per forza, e per minaccie eransi obbligati si risolvettero di mandare oratori al

papa a supplicarlo di volere di moto proprio annullare una si ingiusta, e involontaria convenzione. Il papa ascolto gli oratori, conobbe la nullità della convenzione, e promise, che nel ritorno di Ascanio in Roma avrebbe accomodato questo affare. Ne parlò ad Ascanio, gli fece conoscere la manifesta ingiustizia, e nullità del contratto, e confortollo ad annullarlo, e a non farne più parola. Ma Ascanio forte nelle sue pretensioni diede per molti anni non poca molestia a Veletri.

Non mancarono altre calamità dopo tanti travagli sofferti. In quest'anno 1529 vi fu tale penuria di grano, che molte povere persone morirono di fame. E siccome l'erario comunale si trovava esausto per tante spese occorse nella guerra, e nella peste, e nello sborso fatto ad Ascanio, e al generale di Carlo, i priori inviarono un'oratore al proprio vescovo, pregandolo a voler permettere, che si togliessero dalle chiese i vasi di argento, (lasciati i soli necessari alla celebrazione dei divini misteri ) per provvedere colla vendita di questi argenti alla necessità estrema de' poveri. Si obbligava la città a dare il dovuto compenso alle chiese donde questi argenti si estraevano. Fu approvata questa richiesta dal cardinal vescovo colle cautele, e condizioni da' sacri canoni prescritte. Si obbligò la comune colla risoluzione del consiglio di dare in compenso del valore de' vasi di argento tanti fondi rastici del pubblico. In questa occasione fu, che le chiese di questa città crebbero di possidenze stabili. Per tante calamità, e per la ristrettezza de' danari in questa città ottennero i veliterni da Clemente che non si facessero contro i cittadini represaglie se non contro i principali debitori, (1) eccettuati i debiti della camera.

Dopo la partenza dell'esercito di Carlo V molti soldati tedeschi disprezzando la disciplina, e obbedienza militare non seguirono il corpo dell' armata ; ma per avidità di nuova preda restarono a sconvolgere la tranquillità de paesi circonvicini a Roma, Napoleone Orsino abate di Farfa volendo restituire a questi paesi la pace, raccolse molti armati , alla testa de' quali incominciò a perseguitare questi avanzi di truppe. Parve sul principio ntile al pubblico (sebbene contrario alla sua professione) il procedere dell'abate : ma poi Clemente vedendo, che costui aumentava le sue forze : e che non obbediva al suo comando di disarmare, entrato in sospetto, che i moti di costui non producessero effetti contrari alla pubblica quiete, fece un'armamento contro di lui nelle provincie di Marittima, e Campagna, Allora Clemente scrisse un pressante breve alla città di Veletri ai 28 giugno 1530 ingiungendo a' cittadini di somministrare uomini ; e vettovaglie ad Alessandro Bencio commissario dell' esercito della chiesa, a fine di perseguitare l'Orsino, che Clemente appellò nel suo breve figlio di perdizione. Veletri , a cui erano molesti questi movimenti militari obbedì a quanto comandava il sommo pontefice, e deputò capitani, che subito allestissero uomini atti alle armi. Ed affinchè il territorio veliterno non fosse da improvviso assalto sorpreso, di giorno si

Breve che incomincia: Exponi nobis nuper fecistis... Romee apud s. Petrum sub annulo piscatoris die 8 martii MDXXIX, pontificatus anno VI.

spedivano vedette, e di notte non mancavano ascolte per tenere sempre la città in sicuro. Non si rinviene dai pubblici registri qual' esito avesse quest' alzata di armi.

Non desisteudo Ascanio Colonna dalla pretensione di avere da Veletri il compenso de'dauni di Mariao, come si era obbligata, tenendo le ipoteche di Lariano, e di Faggiola, Clemente VII pregato da' veliterni con suo breve in data gli 11 di gennajo del 1532 dichiarò che la demolizione di Marino era stata fatta da' veliterni di suo ordine, come suvrano contro i suoi ribelli, e perciò annullava tutto quello, ch'era stato convenuto tra Ascanio, e Veletri. Quindi restituì a Veletri i territori di Lariano, e di Faggiola colla piena giurisdizione di prima.

Morto Clemente VII , (An. 1534 ) gli successe al pontificato il cardinale Alessandro Farnese col nome di Paolo III. Non può esprimersi il giubilo de' veliterni nel vedere sublimato alla cattedra di s. Pietro il loro vescovo, il loro protettore, sperando maggiori grazie, e favori dal suo già sperimentato benigno animo. Nè furono vane le loro speranze, poichè volle Paolo ritenere per qualche anno l'amministrazione della chiesa veliterna. Di più volle dare a questa città un singolare privilegio, concedendole, che tutte le cause civili, e criminali , e miste dovessero decidersi in Veletri non solo in prima, ma anche in seconda istanza da' giudici ordinari, o da altri da deputarsi dal cardinal protettore; nè potessero portarsi ne' tribunali di Roma, se non che in terza istanza; e quelle che non eccedevano il valore di 24 scudi di oro non potessero trarsi in Roma giammai: aggiunse ancora, che non potessero eseguirsi represaglie

contro i cittadini scuza espressa licenza del cardinal protettore (1).

Pensò ancora Paolo III a provvedere, che Veletri no fose mai più molestata da Ascanio Colonna. Si fece prima cedere dal medesimo tutte le ragioni, che pretendeva di avere sopra Lariano, e Faggiola (come già si è accennato) e poi con bolla di moto proprio in Roma ai 24 di maggio 1536 ne fece larghissimo dono a Veletri, trasferendo in lei tutte le ragioni cedutegli da Ascanio, annullando qualunque contratto, od ipoteca presa contro di essa.

L'imperatore Carlo V, dopo le conquiste fatte in Affrica contro i Musulmani, sbarcò in Napoli. Di la volle egli venire a Roma. Paolo III mandogli incontro a Veletri quattro cardinali a complimentarlo: qui poco si tratteune, e ai 5 di aprile 1536 entrò in Roma ricevuto con grande onore.

Ai 28 di dicembre del 1537 ebbs la cattedra vescovile di Veletri il cardinale Gian Domenico de Cupis decano del sacro collegio già arcivescovo di Trani. Questo fu il primo de' vescovi veliterni, che ottenne il titolo di governatore perpetuo di questa città. E sebbene fino dal vescovado del cardinale rotomagense (come altrove si è riferito) i cardinali vescovi fossero stati dichiarati anche protettori della medesima, ciò non importava altro che protezione, e conservazione de' privilegi. Questa percogativa di governatore perpetuo fu conferita a questo vescovo, e agli altri suoi successori per bolla

<sup>(1)</sup> Breve che incomincia: Devotionis, et fidelitatis integritas etc.
Dat. Romae apud s, Petrum, anno incarnationis dominicae MDXXXVI,
17 kalendas junii, pontificatus anno 11.

di Paolo III nel 1548. In seguito fu abolito l'officio del podestà, e del giudice; ed allora il cardinale vescoro deputò in Veletri un suo luogo-tenente, al quale attribuì tutta l'amministrazione della giustizia; e degli affarir pubblici nell'anno 1549.

Il sommo pontefice volle onorare Veletri colla sua presenza, conducendovi la sua corte ai 22 di Agosto del 1538, e ne parti ai 28 di detto mesc. Fu gratissima questa venuta ai veliterni. Noni isdegnò Paolo i doni presentatigli dal pubblico. Ammise all'udienza chi glie la chiedeva; e con somma bontà impartiva grazic a' supplicanti. Le suppliche della città furono che permettesse di fabbricare molini presso san Pietro in Formis (oggi Campomorto), che si riparassero le mura della città, e che proibisse a' baroni circonvicini che non dessero ricetto ai banditi, per provvedere alla pubblica quiete, e tranquillità.

Nel dicembre del 1539 accadae in Veletri una popolareatione cagionata dalla peunta de grani. Si credeva dal popolo, che la carestia provenisse de un monopolio de uegozianti, e dalla indulgenza del magistrato, che ne permetteva l'estrazione a' forestieri. In questa mossa popolare furuoto arrestati alcuni famigliari del cardinal governatore nella circostanza, che estraevano dalla città i grani. Fu nel tempo stesso lacerato dal popolo un libro di riformazioni, in circano registrati alcuni capitoli, e bandi pregiudizievoli alla libertà. In mezzo a tanto tumulto adunossi il generale consiglio, il quale deliberò: esser victato ad ognuno estrare grani dalla città, e dal suo territorio: doversi distribuire a' bisognosi quel grano intercetto agli uomini del cardinale di Trani (restituito loro il prezzo del medesimo): astringersi imercanti a vendere i grani per comodo del popolo a

giusto prezzo : doversi spendere i danari depositati per risarcire le mura nella compra de'grani in beneficio dei poveri : doversi riformare gli statuti : aversi per cassi e nulli i capitoli già laccrati dal popolo : e finalmente usarsi da' priori la libertà ; nè gli ordini loro doversi sottoscrivere dal podestà. Vi aggiunse il consiglio, che se i priori fossero nella esccuzione di questi decreti negligenti, rimanessero esposti all'ira, e al furore del popolo. Salva però sempre la fedeltà dovuta alla santa sede, e l'obbedienza a quanto comandato avesse il sommo pontefice.

Gravosi, ed acerbi riuscirono al cardinale governatore questi tumulti (cagionati però da' suoi famigliari) che per frenarli procurò presso il papa, che in Veletri si mandassero a stanziare 120 soldati da mantenersi coi cavalli a spese della città. Questi giunsero in Veletri nel gennajo del 1540 con un commissario apostolico per formare processi contro gli autori del tumulto. La città non sopportò questo aggravio: spedì a Roma quattro oratori, che presentatisi al pontefice gli rappresentarono la costante fede, e divozione di Veletri alla santa sede, difesero le ragioni del pubblico; el ottennero dalla clemenza di Paolo la remozione della truppa, e il richiamo del commissario apostolico.

Irritato Paolo III per giuste ragioni contro Ascanio Colonna armò un buono escreito, che sotto la condotta di Pier Luigi Farnese duca di Castro, gonfaloniere, e capitano generale di s. chiesa spedi contro le terre di Ascanio, il quale preparò molta truppa per sua difesa. Veletri, che rimaneva in mezzo al fuoco della guerra, pensò di porsi in istato di difesa. Si elessero subito die-

ci capitani, si ordinò il risarcimento delle mura, e nuove fortificazioni , furono murate le porte non frequentate, si provvidero le necessarie munizioni si da guerra, come da bocca, e tutto fu ordinato per resistere ad ogni ostile insulto. Stabilironsi varie compagnie di soldati a cavallo per guardare la campagna, onde impedire, che i bestiami non fossero predati da' nemici, e non venissero impediti i lavori della medesima. Nel mese di marzo passò per Veletri l'esercito pontificio per la volta di Valmoutone. Dal commissario della guerra furono richieste vettovaglie da Veletri , le quali furono mandate abbondanti nel campo formato nell'assedio di Paliano. Di quà si mosse l'esercito per opporsi ad Ascanio verso Ciciliano. Il papa , al quale molto premeya , che Veletri non fosse sorpresa da' nemici , per mezzo de' suoi ministri fece visitarla, e riconoscere che nulla vi mancasse per una buona, e valida difesa, e vi mandò un capitano con 70 soldati. Finalmente senza porre mano alle armi buonariamente furono combinate le differenze tra il sommo pontefice, ed Ascaujo.

In quest'anno 1641 portossi in Veletri il cardinale di Trani vescovo, e governatore della medesima. Radunì il generale consiglio, nel quale perorò a nome del popolo Quittiliano Crispini edebre dottore. Egli prosea la riforma degli statuti, la ricdificazione delle mura, e il perdono a tre cittadini, che come autori della sollevazione (già accennata) erano stati scacciati coll'esito dalla cità. Il cardinale approvò la riforma degli statuti i fece eleggere un numero sufficiente di consiglieri, per servirsene nella riforma, e en l'eggimento della cit. Si mostrò pronto a perdonare, e far grazia a' citta-

dini estilati; qualora il cousiglio generale con voti segreti decidesse della loro remissione, la quale venne dal consiglio approvata quasi a pieni voti. Furono eletti 50 consiglieri, che co' priori assistere dovessero al cardinale governatore nel regolamento, e nella riforma del nuovo governo da stabilirsi. Riporto questo nuovo stabilimento di governo : perchè fu utile, ed accetto ai cittadini; e per far palese come in que' tempi si pensava per la felicità de' popoli. Doveva esservi in ciascun maestrato alcun' nomo dotto e sapiente, per ben reggere e governare le cose pubbliche, che senza dubbio vanno in rovina, se governate e amministrate sono da' magistrati ignoranti, che per lo più sono gnidati da vani pregiudizi, e spesso da un male inteso interesse, e da orgoglio di comandare.

Dovevano dunque presiedere al governo della città quatro priori del ceto nobile da seeglieris da ciascuna delle quatro priori del ceto nobile da seeglieris da ciascuna delle quatro decareie (rioni della città), e fra essi uno almeno onorato di laurea dottorale. Fu fatta la scelta per quatro anni futuri , eleggendosi quattro priori per ogni bimestre: per ogni anno poi un camerlingo, un sindaco, due maestri delle strade, due grascieri, e due deputati pel mantenimento e risarcimento delle mura. Tutti i priori, e altri ufficiali eletti per detto quatriennio formavano il consiglio maggiore. Trenta di questi consiglieri dovevano formare il consiglio minore, senza di cui non potevano i priori disperre, alienare, nè contrattare cosa alcuna del pubblico fuori de' piccoli affari quotidiani. Ma nei casi guavi, e negli affari rilevanti dovevas adunarsi il consiglio maggiore. Ai 22 di ottobre

del 1541 fu pubblicato, ed accettato da' veliterni questo nuovo regolamento di governo.

Tanto era l'affetto, che Paolo III nudriva verso Veletri, che dimenticatosi della passata sollevazione vole per la seconda volta onoraria colla sua presenza nel gennajo del 1542. Si crede, che vi tornasse nel settembre dell'auno seguente 1543 : perchè sebbene nei pubblici registri ciò non apparisca, non ostante negli amnali di Oderico Rinaldi si legge un breve di questo pontefice dato in Veletri nel settembre del 1543 (1).

In quest' anno 1544 furono impressi colle stampe, e pubblicati i nuovi statuti, alla riforma de' quali impiegarono la loro fatica persone le più capaci, e dotte della città unite coll'uditore del cardinale di Trani. Questi statuti divisi furono in ciuque libri. Nel primo parlavasi di tutto ciò, che alla elezione de' pubblici ufficiali e alla esecuzione del loro ufficio si apparteneva. Nel secondo fu regolato l'ordine de' giudizi, e delle azioni crittinali, prescrivendosi anche le pene a ciascun delitto. Nel quarto fu ordinata la norma da osservarsi pel risarcimento de' danni, e delle pene contro i danneggianti. Nel quinto fu provveduto alla polizia della città: furono prescritte le leggi agrarie, e le altre da osservarsi da' professori di ciascun' arte.

Per la quarta volta portossi in Veletri il sommo pontefice ai 12 di gennajo 1547 ricevuto dai cittadini cou pompa trionfale. In questa favorevole occasione si pensò da'veliterni di sedare le risse, e le contese in-

<sup>(1)</sup> Rinaldi. Annali an, 1543 n. 56,

sorte fin dall'anno scorso tra il barone di Nemi, gli abitanti di quella terra, e tra Veletri rapporto ai confini dell'uno, e dell'altro territorio: esseudo stati rimossi i termini antichi posti già secondo il laudo del cardinale Rotomagense. Fu supplicato perciò Paolo III, che si degnasse di far vendere a favore di Veletri quella terra per troncare così ogni futuro litigio. Il che non essendosi potuto ridurre ad effetto per molte difficoltà insorte, il papa con sua bolla data in Roma agli 11 di maggio del 1548 approvò, e confermò ciò che Paolo Ranucci allora governatore di Campagna deputato dallo sesso pontefice avea sentenziato. Commise al cardinale di Trani, che desse escuzione alla stessa sentenza, come fu eseguito oul medesimo anno.

Dovendosi eleggere nel 1549 per un quatriennio i pubblici magistrati insorsero gravi dissensioni fra nobili. Alcuni dicevano, non essere cosa praticabile rinnovare l'elezione per si lungo tempo, ne utile al pubblico che i cittadini per nascita, per prudenza, e per amore della patria più cospicui non potessero nel corso di quattro anni risiedere, che una sol volta per due soli mesi nel magistrato. Altri rigettando del tutto la nuova forma di elezione, ripetevano l'autica, che per ogni sei mesi si rinnovava. Il cardinale di Trani, uditi questi dispareri, corse in Veletri nel settembre del detto anno. Egli moderò gli statuti , e fu fissata la elezione de' magistrati in avvenire per soli due anni. In questa circostanza fu abolito il magistrato del podestà, che già per lo spazio di 300 anui, e più aveva avuto le prime parti nell'amministrazione della giustizia in questa città : e fu tolto ancora il giudice. Il cardinale, invece di questi, vi pose un suo luogo-tenente, al quade attribui l'autorità, e lo stipendio de' due magistrati aboliti. Il luogo-tenente giurò alla presenza de' priori di esercitare fedelmente il suo ufficio, e di osservare esattamente gli statuti della città. Questa riforma fu molto grave a'cittadini, che videro in un punto essere spogliati del diritto di eleggere que' personaggi, che loro aveano ad amministrare la giustizia. Abbiamo gli veduto, che i veliterni per la libertà di questa elezione aveano per lungo tempo, col proprio sangue, con travagli grandissiuti, e con infinite spese contrastato col senato, e popolo romano, allorchè questi pretesero, o in tutto, o in parte privarne la città. Ma con tutto ciò niuno ardi di ripugnare al cardinale di Trani, poicib grande era presso tutti questi citadini la stirua, e l'autorità di lui.

Esisteva in Veletri il gluetto degli ebrei ristretti nella contrada, che ora appellasi della stamperia. In tempo di Paolo III si accrebbero qui gli ebrei con nuovi privilegi, ed esemioni. Per impedire le gravi usure di questa gente, in un consiglio pubblico del 1552 fu risoluto di proibire a costoro di dare a' cittadini denaro ad usura, e di ristabilire, e di attivare il monte di pictà a beneficio de' poveri.

La morte di Paolo III accaduta ai 40 di novembre del 1549 trasse le lagrime dagli occhi di tutto il popolo ciristiano, ma più compiauta da veliterni da lui sommamente beneficati con paterno affetto. In questa città sarà sempre la sua memoria in onore, e benedizione, come celebre sarà presso tutta la repubblica cristiana per le sue singolari virtù, riconoscendolo per uno dei più insigni pontefici.

Mori în Roma il cardinole di Trani vescovo, e governatore di Veletri ai 10 di dicembre del 1553. Uditasi questa morte, fu tosto raccolto da priori il consiglio minore, che elesse due rettori, e di li giudice. Costumavasi anche prima questa elezione, quando per morte, o per altro accidente vacava l'officio del podesta, non però quando mancava il cardinale vescovo con pregativa di protettore. Ma perchè il cardinale di Trani come governatore perpettuo avea rimosso il podesta, e 'l giudice, e avea ridotto in sua mano tutto il governo, fin d'uopo cleggere nella sua morte i rettori, ed anche il giudice. Questa consuetudine in morte del cardinale vescovo, e governatore si è conservata quasi sino a' no-stri giorni, come una imagine dell'antica liberta.

C-003-0

## CAPO VIII.

## SOMMARIO

Il cardinale Gian Pietro Caraffa vescovo, e governatore di Veletri. Si tenta du' veliterni abolire la forma di governo introdotta dal cardinale di Trani. Il cardinale Caraffa assunto al pontificato col nome di Paolo IV. Il cardinale Gio. Bellajo vescovo, e governatore di Veletri. Si restituiscono a Veletri gli autichi magistrati. Discordie fra Paolo IV, e Filippo II re di Spagna. Veletri fortificata, e munita di milizie. Il generale Ascanio della Corgnia infedele al papa fugge da Veletri. Gli succede il duca di Somma. Il duca di Alba generale di Filippo invade lo stato pontificio ; occupa colle armi varie piazze. Tregua fra il papa, e'l duca di Alba. I Colonnesi usciti da Rocca di Papa saccheggiano il territoro di Veletri. Questa Rocca fu da'Veliterni assediata , presa ed arsa. Tradimento de' montefortinesi. Montefortino preso , arso , e spianato. Discordie dentro Veletri. Pace conclusa tra il papa, e Filippo II. Paolo IV sdeguato contra i suoi nipoti. Morte del cardinale Bellay, Gli succede al vescovado, e governo di Veletri il cardinale Francesco Di Turnon. A questo successe il cardinale Ridolfo Pio Di Carpi. Pio IV in Veletri. Muore il cardinale di Carpi; gli succede il cardinale Francesco Pisani. I priori ottengono la facoltà di giudicare sopra i danni dati. Succede al cardinale Pisani il cardinale Moroni. Suoi provvidi stabilimenti. Pio V scaccia da Veletri gli Ebrei. Valore militare di alcuni veliterni. Si decreta la fabbrica del pubblico palazzo con disegno di Giacomo della Porta. Gregorio XIII in Veletri. Infesione contagiosa. Morte del cardinale Moroni. Suo elogio. Gli succede il cardinale Alessandro II Farnese. Nuovi stabilimenti di governo. Viene guardato il territorio a norma della legge di Sisto V. Muore il cardinale Farnese. Gli succede il cardinale Serbelloni. Sisto to toglie il governo temporale al cardinale vescovo di Veletri. Sisto V in Veletri. Carestia. Il cardinale Alfonso Gesualdi. Clemente VIII in Veletri.

Ora che si scorge rivestito il cardinale decano vescoo di Veletri anche della giurisdizione temporale, sembrami troppo necessario riportare successivamente il possesso, e la morte di ciascuno di essi. Occuparono questi le attribuzioni del podesta, e del giudice: venuero a
formare un nuovo stabilimento di governo. Il che richiode far di essi menzione, per conoscere tutto ciò, che
pel regolamento della città di epoca in epoca viene stabilito.

Restata vacante la sede vescovile di Veletri per l'accennata morte del cardinale di Trani, la occupò il cardinale Gian Pietro Caraffa decano del sacro collegio nell'anno 1553.

intanto ai 13 di dicembre si tenne in Veletri un cousiglio generale, in cui si udirono gravi querele contro le novità introdotte dal cardinale di Trani, e si presero molte deliberazioni per abolirle. Si chiedeva, che si ripristinasse il magistrato del podestà, e del giudice, che l'elezione dei priori allo stile autico si riducesse, che l'uditore del cardinale governatore avocare a sè nou potesse alcuna causa in prima istanza nè in Veletri , nè in Roma, che alcuni statuti si riformassero, che i benefiei vacanti in Veletri non si conferissero che a' cittadini residenti. Supra queste ed altre proposizioni furono inviati dalla città oratori al cardinale Carafia, che volle, che si osservasse quanto erasi stabilito dal cardinale di Trani nella nuova elezione de' magistrati, e nel numero de' consiglieri.

Accaduta la morte di Marcello II, la provvidenza divina volle, che fosse assunto al pontificato il cardinale Caraffa ai 23 di maggio del 1555, che assunse il nome di Paolo IV. Con giubilo universale fu intesa in questa città l'esaltazione del suo vescovo. Si spedirono in Roma a congratularsi col nuovo pontefice, e a supplicarlo di sua protezione insieme co' due priori altri sette oratori scelti fra la nobiltà. Questa legazione fu accolta benignamente dal sommo pontefice. Poco depo la sua assunzione, cioè ai 29 di maggio, surrogò in suo luogo nelle chiese di Ostia, e Veletri il cardinale Giovanni Bellay francese personaggio di grande scienza, e di sommo talento. Prese egli possesso ai 3 di gingno del 1555 della chiesa, e del governo di Veletri per mezzo di un suo procuratore, che promise a nome del cardinale, che avrebbe osservato i privilegi, statuti, e consuctudini antiche. Nè furono vane queste promesse; poichè ascoltati gli oratori della città, che portaronsi in Roma a seco congratularsi , e ad ossequiarlo a nome della città, ripristinò il magistrato del podestà, e del giudice. Il cardinale scelse uno dei tre, che per podestà gli vennero dalla città proposti, e lo approvò. La elezione poi del giudice fu concordemente rimessa al cardinale Veralli, il quale come nativo di Cori, e diocesano di Veletri amaya grandemente questa città. E finchè il podestà, e 'l giudice non vennero all' esercizio delle loro cariche, fu la città governata da tre cittadini da Giulio de Paolis , e Francesco Fiscari rettori , e da Girolamo Bordone giudice, deputati coll'approvazione dello stesso cardinale Bellay. Restituiti in questo modo i magistrati antichi nelle cose civili , creò il cardinale Bellay nuovi ufficiali nelle cose militari : deputò un colonnello, che reggesse la milizia di Veletri tanto de' cavalieri , quanto de' fanti , e questo fu Giulio Visconti, che traeva origine dai duchi di Milano, il quale ai 9 di ottobre del 1555 venne in Veletri all' esercizio di tale carica ; e poco dopo deputò suo luogo-tenente Teofilo Foschi cittadino molto valoroso, e dichiarò capitani della milizia urbana Tullio de Paolis, e Silla Lucci, che poi fu capitano di Sebastiano re di Portogallo , sotto Tunisi finì con molta gloria la vita.

Insorsero frattanto semi di odio, e di discordie fra Paolo IV, e Filippo II re di Spagna, per avere il pontefice tolto lo stato a Marco Antonio Colonna partigiano del re, che diede a Giovanni Caraffa suo ni pote col titolo di duca di Paliano. Agli spagnuoli cresceva il sospetto, per essere il pontefice in tratta to di lega col re di Francia, dubitando eglino, che Paolo disegnasse di ridare a quei il reame di Napoli.

Nel mese di ottobre del 1555 il papa, che temeva qualche sorpresa da Napoli, fece leva di truppe, e maudò in Veletri alcune compagnie di cavalleria: ma per allora niente accadde.

Nell' anno seguente 1556, crescendo ogni giorno più i sospetti , seguitò il rinforzo di cavalli , e fanti per aumentare il presidio in questa città ; e vi venne ancora Evandro Conti generale dell' artiglieria. Ai 21 di luglio vi si portò Ascanio della Corgnia generale della cavalleria. Tanto il nipote del papa, quanto il cardinale Bellay scrissero lettere al magistrato, perchè si eseguisse, quanto comandato avesse Ascanio per la fortificazione, e sicurezza della città. Travagliando Ascanio in Veletri, gli furono intercette alcune lettere provenienti da Napoli , nelle quali si trattava di tradire il papa, e di seguire il partito del re Filippo con promessa di larga retribuzione. Il duca di Paliano generale di santa chiesa risoluto di assicurarsi della persona di lui, spedì in Veletri un ufficiale con 400 soldati per arrestarlo, e condurlo in Roma. Ma Ascanio uomo accortissimo con maturo consiglio evitò il pericolo con improvvisa fuga verso Nettuno. Fu inseguito ( saputasi la sua fuga ) dalla cavalleria leggiera. Ma egli giuuto su quella terra seppe tanto bene fingere, che persuase a' quei terrazzani esser fuggito dalla furia de' soldati ribellatisigli contro in Veletri con manifesta sedizione, che indusse quei di Nettuno a prender le armi contro chi lo inseguiva. Indi montato subito sopra piccola barca passò a Gaeta, e di là a Napoli, ove si pose sotto le insegne del re di Spagna.

Ai 27 di luglio giunse în Veletri Gian Bernardino da san Severino duca di Somma col titolo di capitano generale, e commessario sopra il presidio, e comando della piazza di Veletri. Egli volle, che si eleggessero dai priori tre commessari fra nobili cittadini, che insieme con lui attendessero al governo della guerra. Questi furono Gian Luigi Caetani, Sulpizio Serafi, e Silvio Candelse. Questo presidio doveva numerare 3000 fanti, oltre una forte cavalleria. Si travagliava incessantemente alla fortificazione della città: si ergeva un forte avanti la porta Romana. Si facevano spianate intorno alle mura con tagliare vigneti, albereti, e con distruggere molte delizie suburbane. Si consideri quanta spesa dovea fare il comune per queste opere; e quanto danno, ed incomodo ne risentivano i particolari:

Vedendo il Duca di Alba capitano generale del re di Spagna, che il papa servivasi utilmente del tempo per fortificare Veletri, ed altri luoghi della Campagna, si mosse da Napoli al primo di settembre del 1556 : entrò nello stato della chiesa con un esercito di 12000 fanti, e 500 cavalli, con dodici pezzi di artiglieria. Il duca occupa molti luoglii: prende Anagni per assalto; stanzia a Valmontone. Quivi considerando quale impresa dovesse eseguire, o quella di Veletri, o l'altra di Tivoli, fu invitato ad un abboccamento nell'abadia di Grottaferrata dal cardinale Caraffa , che allora maneggiava tutti gli affari dello stato ecclesiastico. Il duca vi si portò nel giorno prefisso con buona guardia : ma il cardinale non comparve. Egli tenne quest' atto di politica per aver tempo . mentre duravano i maneggi di pace . d'introdurre in Roma 2000 guasconi venuti dalla Francia, e dalla Corsica, e di fare introdurre in Veletri ogui sorte di nunizioni : ed infatti questo disegno gli riusci.

Intanto il duca di Somma vedendo la rottura della guerra, dispose in Veletri le milizic, e tutt' altro necessario per una valida difesa. Egli partendo da questa città, lasciò il supremo comando ad Adriano Baglioni ed avendo ammirato, e lodato la prontezza, che trova ne' cittadini, di combattere l' inimico, e le dimostra-

zioni di siucera fedeltà verso la santa sede, promise di parlare al papa, perchè rimunerasse la città, e la sgravasse da alcune tasse, e gabelle, che annualmente pagare doveva a Roma.

Dimorando il duca di Alba in Valmontone, la terra di Nettuno, abbandonato il partito del papa, volle di nnovo sottomettersi a Marco Antonio Colonna già prima barone di quel luogo. Il duca subito vi spedì un capitano con 300 fanti, che giunti tardi, e per differenze insorte fra d'essi, e i terrazzani, furono costretti ad alloggiare nel borgo. Intanto nella stessa notte ivi sopraggiunsero truppe tolte da Veletri, per ricuperare quella terra. Si venne alle mani, e sostenendo i nemici il primo impeto, furono nella mezza notte ricevuti dentro le mura.

Non essendosi concluso l'accordo tra il cardinale Caraffa, c il duca di Alba, questi rivolse le sue truppe contro Tivoli , e lasciò Veletri. Conosceva ben egli per mezzo di esploratori , esservi in questa città numerosa guarnigione, essere il popolo bellicoso, ed affezionato al papa, e niente amico a' Colonnesi. Facilmente s' impadron'i di Tivoli; perchè i soldati papali conoscendo non potersi sostenere, la lasciarono senza presidio ; quindi si mosse coll' esercito contro Ostia, che assediata presto fu espugnata. Vedendo il papa, che gli affari della guerra andavano di giorno in giorno peggioraudo, chiese per mezzo del cardinale Caraffa al duca di Alba una tregua di 40 giorni , per aver tempo di trattare la pace. Prima della tregua , i nemici , che prossimi erano al territorio veliterno, infestavano con rapine i molini da grano della città. Il Baglioni mandovvi buona guardia di soldati per renderli sicuri, e ordinò, che si seminasse la campagna ordinatamente quarto per quarto colla scorta di molta cavalleria, e colla guardia di un corpo di fanteria: acciò gli agricoltori non fossero molestati, ed impediti da nemici nel gittare il seme.

Con questo provvido consiglio non venne interrotta la coltura de' campi, e si provvide all'annona per l'anno futuro. Per le gravi, e continue spese sostenute da Veletri in quest' armamento, divenne esansto il comunale erario; onde fu risoluto di togliere di nuovo il podestà, il giudice, e altri esccutori della giustizia, il che fu approvato dal cardinale Bellay ai 26 novembre del 1556, il quale, per amministrare la giustizia, mandò in Veletri il suo dultore.

Agli 11 di dicembre tornò in Veletri il duca di Somma con buona scorta di cavalleria, e ne partì Adriano Baglioni, il governo del quale era poco accetto a' veliterni : in cambio di questo, il papa mandò Francesco Villa.

Spirata la tregua, (an. 1557) senza aver raccolto alcon frutto per la pace, ricominciaronsi le ostilità. Uscirono da Rocca di Papa, castello de Colonnesi, 100 fanti a predare nel territorio di Veletri. La qual cosa uditasi in città, il duca di Somma ai 19 di gennajo comandò al capitano Teofilo Foschi luogotenente della milizia urbana di accorrere co'suoi, non solo per ricuperare la preda; ma per tentare ancora di espugnare quel castello, ove aveasi qualche intelligenza segreta. Usci adunque il Foschi di notte con 500 pedoni, e giunti nel luogo, ove pascolavano i bestiami, senza opposizione alcuna li riconducevano in Veletri. I nemici, scoperta l'intelligenza accennata, e puniti gli autori, prepararono

un' imboscata in un passo stretto, ove colti in mezzo i veliterni all' impensata furono sbaragliati , e disordinati. Essi si difesero, come la circostanza grave loro il permetteva. Oltre l'essere rimasti alcuni uccisi, furono fatti 70 prigionieri, fra quali il capitano Foschi, che valorosamente combattendo fu mortalmente ferito, ed in quella rocca dopo pochi giorni morì. La memoria di questo bravo cittadino fu assai lodata nel pubblico consiglio, che per rimunerare i servizi da lui prestati alla patria con solenne decreto furono regalati i figli, ed il fratello. Questo disastro accese maggiormente gli animi de' veliterni a fare giusta vendetta contro que' terrazzani , e a tentare in ogni modo l'espugnazione della rocca. Si venne dunque all'assedio di essa, e dopo lunga, e continuata molestia per penuria de' viveri, ne sperando soccorso, fu costretta ad arrendersi a' veliterni.

Ai 24 di aprile partirono da Veletri il duca di Somma, e Francesco Villa. Fu rimpiazzato il posto di questi dal comandante Vicino Orsini. Accadde, che que' di Montefortino, terra de' Colonnesi, fecero sapere all'Orsini, essere eglino disposti a tornare sotto l'obbedienza della santa sede, e che perciò, se avesse mandata truppa sufficiente, gli avrebbero consegnata la terra. Egli niente sospettando di frode, vi spedì la sua propria cavalleria. Ma que' terrazzaria pieni di maltalento fra via tesero una ben forte imboscata, nella quale entrata la truppa dell' Orsini fu quasi tutta trucidata. Questo sinistro accidente mosse a giusto sdegno l'animo del poutefice pel nero tradimento. Egli fece uscire da Roma Giulio Orsini con numerosa truppa, e con sette pezzi di artiglieria. Questi, presi molti guastatori in Veletri, si di-

resse verso quella terra, la quale fu presa, e saccheggiata, e poi insieme colla rocca spianata, ed arsa. Il commessario del papa Desiderio Guidone affisse pubblico bando in Veletri, che tutti gli uomini di Montefortino per la notoria ribellione erano incorsi nella pena dell'ultimo supplizio, e che potevano uccidersi impunemente, e li condannava alla confisca de' beni.

Erasi assai diminuito il presidio in Veletri: mentre di 20 compagnie di soldati appena ve n'erano rimaste quattro: ma nel mese di luglio fu di nuovo molto rinforzato. Imperocchè i nemici con istratagemma aveano occupato Rocca Massima prossima a Veletri, e avevano assediata Segni, che fu presa ai 13 di agosto. Per cui Orsini temendo qualche improvvisa scorreria de' nemici sopra questa città faceva con gran calore perfezionare le fortificazioni, e rinforzare il presidio. Ai timori esterni si aggiungevano le discordie interne tra cittadini, e soldati, che con licenza militare infastidivano la pubblica quiete : nè l'Orsini voleva contenerli nel dovere, e nella disciplina. Per prevenire ogni sinistro disastro, la città spedi oratori a Roma al cardinale Caraffa, e al cardinale Bellay, che loro rappresentano il pericolo, in cui era la città pel pessimo comando dell'Orsini: onde supplicavano a mandare altro capitano più esperto, più prudente, e meno altiero. Sebbene si temeva, e quasi si vedeva imminente un popolare movimento; pure fu sì grande la prudenza e la buona maniera del magistrato, a cui era a cuore la salute pubblica, che in mezzo a tanto disordine gli riuscì di persuadere il popolo a soffrire.

Intanto accadde la pace tra il papa, è il re Filippo sottoscritta ai 14 di settembre del 1557 in Cave dal cardinale Caraffa, e dal duca di Alba. Nello stesso giorno giunse novella in Veletri di questa pace, che cagionò tanta allegrezza a'cittadini, che largamente regalarono chi ne fu apportatore. Ma crebbe più il contento nella città nel vedere partire Vicino Orsini con tutta la sua truppa, sperando rivedere nella città la quiete, e la sicurezza. In questa mossa di armi quasi tutti i luoghi della Campagna sperimentarono o il ferro de' nemici, o la giusta vendetta del pontefice. Veletri essendo stata preservata da tante rovine, e calamità per divino ajuto (come i cittadini credevano) in ringraziamento di sì speciale beneficio, si decretò dal pubblico consiglio, che si riedificasse lo spedale di s. Giovanni, ch' era stato demolito per rendere più comode le fortificazioni fatte alle mura della città ; e che si somministrassero dall'erario comunale le doti a molte povere fanciulle.

all papa sdegnato verso i due suoi nipoti il cardinale Carafia, e il duca di Paliano, contro il governo de' quali gli erano giunte gravissime querele, esiliolli da Roma, rilegato il cardinale in Civita Lavinia. Veletri, che avera sempre trovato in questo personaggio un'antimo benigno, e propenso a favorirla, volle anche nell' avversa fortuna dargli segni di ossequiosa gratitudine. Ai 31 di gennajo 1559 avendo inteso i veliterni esserventto il cardinale a Civita Lavinia, mandarono uno de' priori col luogo-tenente a condolersi con lui della indignazione del sommo pontefice, offerendogli per asilo la città e presentandogli molti doni. Quest' officio fatto in un tempo, quando gli amici, e i clienti più obbligati sogliono

cambiarsi colla fortuna, piacque sommamente al cardinale, ammirò egli, e lodò l'animo grato de cittadini. Non ebbe egli campo di dimostrare coll' opere il riconoscimento; perchè rimase in esilio sino alla morte del pontefice, riservato a maggiori sciagure, e ad un tragico fine nel seguente pontificato di Pio IV. Rivista poi la causa, ed esaminato il processo sotto il pontificato di s. Pio V si couobbe la ingiustizia della sentenza di morte data si al cardinale come al suo fratello.

Paolo IV non solo confermò il privilegio di Paolo III circa la cognizione delle cause in prima, e seconda istanza in Veletri; ma concesse anche a' vescovi veliterai la cognizione delle cause di Veletri in terza istanza in Roma, come si raccoglie dal breve di Pio V, che a suo luogo accennerò.

Ai 16 di febbrajo del 1560 morì in Roma il cardinale Bellay, al quale successe nel vescovado, e governo di Veletri il cardinale Francesco Di Tournon francese decano del sacro collegio. Questa città non conobbe che per nome, e per fama questo suo pastore. Egli dimorò per affari rilevanti di religione sempre in Francia, dove fini i suoi giorni ai 27 di aprile del 1562. Sotto questo governo non vi fu cosa rilevante da farme menzione. A questi successe il cardinale Ridolfo Pio di Carpi ai 28 di maggio. Si portò egli in Veletri al primo di ottobre, dove fu ricevuto con grande allegrezza, e con molte significazioni di onore.

Nell'agosto del 1563 trovandosi Pio IV in Frascati, il cardinale di Carpi significò al comune di Veletri, che il s. padre pensava portarsi in questa cità. Giò udito, il magistrato spedì oratori al pontefice, per invitarlo, c

per supplicarlo ad onorare colla sua augusta presenza la città. Accettò l'invito Pio, e qui si condusse ai 23 di agosto. Fu egli ricevuto sui confini del territorio da molti nobili cittadini. Si vide in arme tutta la milizia urbana. Il magistrato l'ossequiò fuori della porta Romana. Con magnifico accompagnamento, e con sommo giubilo entrò il papa in Veletri, ove nelle piazze, per le quali passava, erano eretti archi trionfali. Dopo avere orato nella cattedrale, passò nel palazzo vescovile. Fu accompagnato il papa da tre cardinali, Vitelli, Savelli, e Santa Fiora, e da Gabrio Serbelloni generale di santa chiesa. Il di seguente parti Pio da Veletri, avendo prima cavalcato per la città. In questa favorevole occasione, i priori si presentarono al pontefice supplicendolo a degnarsi di rilasciare a favore della città la riscossione delle pene, delle multe, e della confiscazione de' beni, che a' delinquenti imponevansi (le quali in tutto lo stato pontificio dovevano applicarsi alla camera apostolica); lo supplicarono ancora per la conferma di tutti i privilegi, statuti, libertà, ed esenzioni altre volte concesse a Veletri da' suoi antecessori. Pio udi benignamente le suppliche, e mostrossi pronto a concedere, quanto si chiedeva, ordinando che si mandasse in Roma un oratore per la spedizione del breve. Fu spedito in Roma Francesco Fiscari a tal' uopo, e ne ottenne il breve dato in Roma al primo di settembre del 1563 (1): dal quale si legge cosa doveva farsi della cessione delle dette pene,

<sup>(1)</sup> Il breve comincia. Sincerae devotionis affectus etc. Dat. Romae apud s. Petrum sub annulo piscatoris die prima septembris MDLXIII pontificatus anno quarto,

e multe; cioè valersene per lo stipendio de'ministri della giustizia, e per risarcire le mura, i pouti, gli ospedali, e le strade.

Il cardinale di Carpi passò a miglior vita ai 2 di maggio del 1564. Egli non volle mai restiture alla città l'elezione del podestà, e del giudice a norma degli statuti. Successe al Carpi il cardinale Francesco Pisani nello stesso mese di maggio; e si portò in Veletri nel settembre. Neppur egli volle condescendere alle istanze pubbliche de veliterni per l'elezione del podestà, e del giudice : ma deputò un sono lougo-tenente per l'amministrazione della giustizia ad esempio de suoi ultimi antecessori. Ottenne da Pio V nel 1566 la grazia, che non appartenesse ad altri l'elezione degli udiciali militari in Veletri, se non al vescovo governatore, proibende espressamente al generale di santa chiesa d'ingerirsi in ciò (1).

Vedendo il cardinale Pisani rinascere in Veletri alcuni semi di autiche fazioni, e discordie fra cittadini, creò di nuovo il magistrato de' conservatori della pace ( come avea stabilito il cardinale di Trani).

Tornato in quest'auno 1568 in Veletri il cardinale vescovo nel settembre, oltre molte provvide ordinazioni pel buon governo della città, dichiardo, che tutte le cause de' danni dati nel territorio di Veletri anche per contravenzione de' suoi decreti, e le cause aucora di occupazione de' beni pubblici si dovessero conoscere, e decidere da' priori, come giudici ordinari in tali materic.

Lettera del cardinale camerlingo data per ordine di Pio V il di 3º maggio 1568.

Morto in quest' anno 1570 il cardinale Pisani, occupò la cattedra vescovile di Veletri il cardinale Gio. Moroni ai 4 di luglio. Siccome nel governo del Pisani erano stati trascurati i privilegi circa la cognizione delle cause in prima, seconda, e terza istanza, ottenne iI Moroni da Pio V un breve (1), nel quale il papa increndo a' privilegi dati da Paolo III, e IV approvò, e confermò al vescovo di Veletri come governatore il diritto di quivi conoscere tutte le cause civili , e criminali in prima, e seconda istanza, ed anche in terza istanza in Roma, e aggiunse ancora, che non potesse farsi alcuna esecuzione contro verun cittadino veliterno senza espressa saputa dello stesso cardinale vescovo. Venne il cardinale in Veletri nell'aprile del 1571. Ordinò, che si convocasse il consiglio maggiore, al quale fu presente, e propose di ridurre il numero de' consiglieri da 120 a 60; e il consiglio minore a 30; e ciò si stabiliva . perchè mancavano le famiglie nobili, che si andavano estinguendo. Questa proposizione fu da tutti unanimamente approvata.

Fra le altre gloriose imprese operate dal sommo pontefice s. Pio V fu quella di reprimere l'audacia de turchi, che minacciavano di opprimere la cristianita. Sembrami bene ricordare in questa circostanza le illustri prove di valore date da alcuni cittadini veliterni in quella guerra contro i musulmani. Fin dal 1565 erano andati al soccorso di Malta Orazio Odoardo Federini, Biellio

<sup>(1)</sup> Il breve comincia. Decet romanum pontificem votis illis etc.

Dat. Romae apud s. Petrum sub annulo piscatoris die 28 julii 1570
pontificatus anno primo.

Toruzzi, e Pietro Lucci annoverati da Giacomo Bosio (1) fra nobilissimi avventurieri di quell' impresa. Orazio passò a militare in Cipro, e fatto capitano nell' impresa di Famagosta, restò schiavo de' turchi, e fu liberato a gran prezzo dalla repubblica veneta, che al di lui valore affidò il comando del presidio di Crema. Ma quando Pio V nel 1571, e poi Gregorio XIII nel 1572, fatta lega co' principi cristiani, mandarono Marco Antonio Colonna con molte galee contro i turchi, vi fu tra capitani Lorenzo De' Lodovici Gori, e Andrea Toruzzi, che prima avea militato in Francia contro gli ugonotti, e Pirro Foschi alfiere. Anche Ottavio Mancini, e Attilio Passari trovavansi capitani nella stessa spedizione. Dovendosi in questo armamento levare 1800 cletti soldati da tutto lo stato ecclesiastico, Veletri ne presentò 50 vestiti tutti a spese del comune, oltre aver già prima dato a Pio un sussidio di sc. 1200 per la guerra contro gli ugonotti.

Pio V fu quel pontefice, che scacciò gli ebrei, cli erano sparsi in tutte le città dello stato, e li ristrinse ne' ghetti di Roma, e di Ancona. In questa stessa occasione partirono costoro da Veletri.

Portossi in Veletri il cardinale Moroní nell'ottobre del 1571. Egli desiderando sinceramente il bene, e la felicità de' veliterni commessi al suo governo propose al pubblico consiglio molte cose da esaminarsi, e da approvarsi, tutte tendenti al decoro, e al vantaggio della città. Propose il risarcimento delle mura; la piantagione degli olivi nel territorio aperto; l'introduzione dell' in-

<sup>(1)</sup> Giacomo Bosio, Storia di Malta par. 3 lib. 1.

dustria della seta, e perciò la piantagione de' gelsi mori: lo sgombramento de' boschi, e della selva di Faggiola per ridurla a coltura, da distribuirsi il terreno fra cittadini, che si obbligassero a dare una parte de' frutti al comune : la moderazione delle doti , e del lusso delle vesti: l'applicare i giovani, e i fanciulli plebei oziosi a qualche arte: lo scavo delle cisterne pubbliche nelle quattro decarcie della città : e finalmente la fabbrica di un nuovo, e magnifico palazzo pubblico per la residenza del magistrato. Tante, e sì importanti proposizioni richiedevano tempo a deliberare con maturo consiglio. In questa occasione fu supplicato il cardinale a chiedere a nome della città al nuovo pontefice Gregorio XIII la concessione di un mercato franco da'dazi in tutti i sabbati dell' anno, per accrescere l' abbondanza, e per maggior comodità de'cittadiui. Il sommo pontesice accordò questa grazia, e ne spedi un suo breve (1).

Nel mese di settembre di quest'anno 1573 tornò il cardinale Moroni in Veletri. Cliamò avanti a sè il consiglio maggiore, e udi le deliberazioni prese sopra le proposizioni proposte nell'anno precedente. Fu adunque stabilito il risarcimento delle muur colla fabbrica della nuova porta Romana, disegno del Vignola. La concessione del terreno di Faggiola col canone di bajocchi 50 per ciascun rubbio per la piantagione degli olivi, dal pagamento di questo canone veniva esentato il canonista ne' primi sette anni. Dalla coltivazione della selva di Faggiola oltre l' utile, ne nasceva an-

Il breve comincia. Exposcit romani pontificis circumspecta in omnubus providentia etc. Dat. Romae apud s. Marcum sub annulo piscatoris die prima augusti MDLXXIII pontificatus anno secundo.

cora la sicurezza della strada corriera, che in mezzo vi passava : essendosi determinato , che almeno sulla via vi si stabilissero venti colonie, per impedire colla loro frequenza i latrocini , togliendosi in questo modo i nascondigli ai malviventi. S' ingiungeva l' obbligo ai possessori di vigne, e di orti di piantarvi , nel termine di un anno , almeno quattro alberi di gelso. E siccome la tassazione delle doti per la ineguaglianza delle facoltà non fu stimata praticabile, moderò il cardinale le donazioni de' mobili : ossieno acconci nuziali, come pure le spese del convito, e il lusso delle donne. Ordinò ai padri di applicare i figli oziosi a qualche arte sotto pena dell'esilio. Decretò, che si cavassero profonde cisterne in ciascuna decarcia ; la metà della spesa appartenesse al comune, e l'altra ai circonvicini. Finalmente concesse, che i priori, per maggior decoro, usassero le vesti cremisi paonazze, oltre le solite di velluto negro. Tutte queste ordinazioni fanno bene conoscere la premura che questo cardinale avea pel vantaggio, e decoro della città, la quale applaudi al medesimo, e ricevette volentieri gli accennati stabilimenti. Intanto egli avea fatto delineare un bellissimo disegno per la fabbrica già decretata del nuovo pubblico palazzo dal celebre architetto Giacomo della Porta. S'incominciò il lavoro di questo edificio nell'anno 1575. Il sito su cui poggia il palazzo, è il più bello della città, e la domina da ogni parte. La contrada si appella Castello ; e quì erano anticamente le case dell' augusta famiglia Ottavia.

Degnossi il pontefice Gregorio XIII di onorare questa città colla sua presenza nell'anno 1576. Vi cutrò in giorno di domenica, ricevuto dal clero, e dal magistrato accompagnato da tutta la nobiltà in gran formalità, e dalla milizia nrbana, con archi, e pompa trionfale.

Più volte tornò in Veletri il cardinale Moroni, sempre col pensiero di felicitare questi cittadini, per cui voleva, che si eseguissero le risoluzioni consiliarie già fatte colla sua approvazione. E siccome gli era molto a cuore il proseguimento della fabbrica del nuovo palazzo, e parendogli, che non avanzasse a misura de' suoi desideri per colpa dei priori, deputò nel settembre del 1579 persone di sua confidenza, e capaci con piena autorità di sopraintendere, e promuovere la detta fabbrica, e oltre le somme già fissate annualmente per questo lavoro, ne accrebbe delle altre. Fece aucora riconoscere i confini del territorio, e ordinò, che si deputassero 40 nomini alla custodia del medesimo. Ai 4 di ottobre chiamato avanti a sè il consiglio maggiore per la elezione de' nuovi magistrati per un biennio, decretò, che si osservasse lo statuto in quanto al numero de' consiglieri , i quali tornarono al numero di 120 pel consiglio maggiore, e a 30 pel consiglio minore.

Si era sparsa per la Italia una infezione contagiosa in quest' anno 1580. Fu appellata male di castrone, ch' era un catarro, che dal capo discendeva al petto, e da questo saliva alla gola, e in breve tempo soffogava i miseri infermi. Si dice, che nascesse tal morbo da intemperie di aria, e incominciò nel maggio nella Lombardia. Attaccò questo malore la città di Veletri, che molto l'afflisse, e ne diminul suoi abitatti. Usavansi moltissime precauzioni, e furono somministrati ai poveri soccorsi di ogni genere per impedire la violenza del male: ma niente valse; la mortalità fu eccessiva. Il cardinale Moroni volò a Veletri per soccorrere colla sua presenza, e colla sua liberalità l'afflitto popolo. Ma poco dopo tornato in Roma, al primo di dicembre di quest' anno finì i suoi giorni di anni 71. Pianse la città tut-

ta la perdita del suo vescovo, e governatore. Il suo governo di 10 anni fu singolare. Al pubblico, e a' privatir apportò grandi giovamenti colle sue provvide ordinazioni, e ottimi regolamenti. La memoria di questo personaggio sarà indelebile in Veletri. Gli storici patrii ne fanno il più magnifico elugio. Non sarà così facile trovare, fra vescovi, e governatori veliterni, chi di cura, di zelo, di diligenza, e di amore lo abbia superato, non che eguagliato.

Ai 5 di dicembre dello stesso anno fu assunto al vescovado, e governo di Veletri il cardinale Alessandro II Farnese decano del sacro Collegio, che per mezzo del suo uditore agli 11 di detto mese prese il possesso. Si portò in questa città il cardinale Farnese ai 25 di febbrajodel 1581, ricevuto da ogni ceto di persone con somma allegrezza. Rinnovossi in questa occasione la grata memoria di Paolo III già vescovo veliterno, e di cni ne portava il nome, e perciò questi, a differenza di quello, si disse Alessandro II. Nell'ottobre di quest'anno mandò in questa città il suo uditore, che col consenso del consiglio maggiore fece molti ottimi regolamenti. Si stabilì . che il primo de' priori fosse dottore dell' una, e l'altralegge, che ciascun magistrato fosse composto di tre priori, e non di quattro, come costumavasi, e che il primo si chiamasse capopriore, e durasse per un trimestre, e tutti gli altri ufficiali per un anno. Fu ridotto il consiglio maggiore al numero di 80 consiglieri, venti de' quali in ciascun semestre formassero il consiglio minore. Ordinossi la erezione dell'archivio pubblico per conservare gl'istromenti lasciati da' notai defunti. Tutte queste ordinazioni furono approvate dal cardinale governatore.

(An. 1482). Il cardinale Farnese conoscendo, che il frutto di un ottimo governo è la conservazione della pace tra cittadini, e vedendo ripullulare in Veletri le antiche discordie, e contese civili, sollecito si adoperò con ogni cura ad estinguerle. Per mezzo del suo uditore, e di Cesare Caetani conte Della Torre, e del capitano Lorenzo de' Ludovici Gori, furono dal pubblico scelti 50 conservatori della pace. In tal modo si riconciliarono le primarie famiglie nobili, e fu ristabilita la pace, e la quiete in tutta la città. Il cardinale venuto in Veletri nel novembre di quest' anno, dopo aver provvisto alla quiete pubblica, provvide anche all'abbondanza della città con ottime ordinazioni, e finalmente si rivolse a promuovere la fabbrica del pubblico palazzo.

Essendosi sopra modo aumentati i banditi, ed assassian nella campagna di Roma, Gregorio avea deputato un commessario, che li perseguitasse. Questi ordinò alla città nel mese di settembre, che tutto il popolo si armasse, e per tre giorni continui corresse armato per le campagne perseguitando questi malandrini, de quali alcuni caddero in mano della giustizia, e altri spaventati da questo generale movimento de popoli si allontanarono dallo stato della chiasa.

Sisto V volendo affatto estirpare dallo stato ecclesiastico i banditi, e gli uomini facinorosi pubblice molte provvide costituzioni. E fra le altre, troviamo memoria in quest' Archivio, che in Veletri il di 21 di luglio 1583 in esceuzione degli ordini di Sisto, furono eletti 40 uomini armati a eustodire il territorio, e ad accorrere in sussidio della giustizia.

( An. 1588 ) Avea Sisto V concesso al senato, e popolo romano la facoltà d'interporre i decreti per autorizzare i contratti de' pupilli, de' minort, e di altri che senza intervento del giudice non possono in forma valida obbligarsi, e ciò non solamente in Roma, ma anche in tutte le città, terre, e castella del distretto di Roma. Veletri sebbene sia situata entro il distretto delle 40 miglia fu dichiarata esente da questa legge, e affatto indipendente dal senato, e popolo romano, come città immediatamente soggetta alla s. Sede (1).

Passò all'altra vita il cardinale Farnese ai 2 di marzo 1589 dopo nove anni di vescovado. In questa occasione Sisto pensò di smembrare da questo vescovado il governo temporale della città. Sebbene i cittadini, ai quali sommamente dispiaceva questo cambiamento stimato pregiudizievole alle loro particolari prerogative, e privilegi, avessero fatto ogni premura per mezzo di eratori spediti presso il Papa; acciò si rimovesse da questa risoluzione ; non ostante fermo Sisto, con una costituzione di moto proprio dismembrò questo governo civile dal vescovado, e lo applico alla Camera Apostolica. Si ottenne bensì . che . salva la detta dismembrazione . fosse il governo commesso al cardinale vescovo successore. Questo fu il cardinale Gian Antonio Serbelloni detto il cardinale di s. Giorgio Decano del sacro Collegio, che prese possesso di questo vescovado ai 20 di marzo del 1589.

Avea Sisto fra le molte opere pubbliche da lui intraprese per magnificenza, e beneficio dello stato, rivol-

<sup>(1)</sup> Dichis razione del cardinale camerlingo nel 1588, che si conserva nell'archivio comunale.

to il pensiero al disseccamento delle Paludi Pontine. Il che senza dubbio eseguito avrebbe , se la morte non avesse interrotto questo suo vasto diseguo. Egli adunque volle portarsi a Terracina per osservare da vicino l'impresa, che meditava. Il di 11 di ottobre giunse in Veletri circa le ore 23 accompagnato da cinque cardinali Montalto, Colonna, Galli, Pallotta, e Sauli. Fu accolto colla massima magnificenza. Il magistrato con tutta la nobiltà gli usch incoutro fuori della porta romana. Quattrocento fucilieri facevano parata. Furono eretti diversi archi trionfali con eleganti sicrizioni. Fu tanta la frequenza del popolo, che il papa ne prese meraviglia. Si portò ad orare nella cattedrale, e di la passò all'alloggiamento preparatogli. Nel di seguente, dopo aver udito messa nella cattedrale, parti alla volta di Sermoneta, e Sezze.

Nell'anno 4591 sperimentossi una grave carestia nello stato Ecclesiastico. In Veletri cercossi di porre rimedio a tale disastro colla massima sollecitudine, e con opportune provvidenze. Dall' erario comunale furono estratti
diecimila scudi per comperare grano forestiero. Ed acciocclè non mancasse la vittovaglia necessaria a' cittadini, fu
stabilito, che co' biglietti non si dessero più di ott' oncie
di pane al giorno per persona: che non si ammettesse in
città forestiere alcuno, che non portasse il pane pel proprio uso. E di più, per sollievo de' poveri, il cardinale
decretò, che non si eseguissero mandati per debiti civili sino a tutto il mess del futuro luglio.

Il cardinale Alfonso Gesualdi assunse il vescovado di Veletri dopo la morte del cardinale S. Giorgio. Alfora riunovando la città le suppliche al poutefice, perchè fosse abolità la separazione già fatta da Sisto V del governo temporale di questa città dal vescovado, Gregorio XIV cassò, e rivocò di moto proprio detta separazione, e restitù al cardinale Decano quelle prerogative, che per innanzi confermate dall' uso di 120 e più anni avea pacificamente goduto (4). Ricuperati in questo modo la giurisdizione temporale il cardinale Gesualdi mandò il suo uditore nello stesso mese di marzo il di 47 a prendere il possesso della Chiesa, e del governo di Veletri.

Il pontefice Clemente VIII portossi in Veletri ai 20 di febbrajo dell'anno 1596 accompagnato da tre cardinali. Fu ricevuto da 'priori con numeroso seguito di nobili fattisigli incontro nella porta Napolitana (venendo egli da Cisterna), gli presentarono le chiavi della città, e lo complimentarono a nome di tutta la popolazione. Si vide in arme tutta lo milizia urbana comandata dal colonnello Giov. Conti. Nel giorno seguente, dopo aver celebrata la messa nella cattedrale, parti alla volta di Roma.

Nel principio del pontificato di Clemente, si riumi un unuero considerabile di banditi, e di uomini facinorosi, capo de'quali era un certo Marco di Sciarra. Questa masnada era di scicento, e più uomini. Uccidevano, saccleggiavano, rubavano, e commettevano ogni sorta di scelleratezze. Infestavano piucchè mai queste provincia di Marrittima e Campagna, e non era libera alcuna terra, onde aveano incusso in tutti un gran timore. Il papa mandò contro questa gente il generale suo nipote Gian Francesco Aldobrandini, il quale volle seco una compagnia della mi-

<sup>(1)</sup> Il breve comincia. Si de restituendis, et conservandis juribus Ecclesiarum etc. Datum Roma apud s. Petrum sub annulo Piscatoris die 23 martii 1591. Pontificatus anno I.

lizia urbana di Veletri comandata dal capitano Ottavio Catelini. Furono inseguiti i banditi fin presso il regno di Napoli in un luogo chiamato Castro; ove giunti i veliterni fecero istanza di avere la vanguardia per combatterli. Si venne alle armi; de'banditi furono uccisi molti, alcuni presi, e altri dispersi; in maniera che mai più si riunirono (1).

Molti cittadini Veliterni fiorirono in questo secolo decimo sesto nelle armi e nelle lettere. Fra i militari, che presero lo stipendio sotto vari principi, furono da reputarsi i primi Alcide Santirecchia tenente colonnello, che morì nella presa di Strigonia, Fulvio Zaffarani, che pianto il primo lo stendardo de' cristiani su quelle mura. Orazio Ciriaco capitano contro gli Ugonotti in Francia, e oltre questi, può leggersi il registro presso gli storici patrii (2). Fra le persone letterate fiorirono principalmente Curzio Petrucci, che fu uditore di Rota in Firenze, conservatore di Roma, e luogotenente del cardinale Colonna nella legazione della Marca. Domenico Gallinella. ch' ebbe i primi ouori fra gli avvocati della corte di Roma, viene lodato da vari scrittori. Tiburzio Baccari uditore del cardinale Farnese nella legazione dell'Umbria, e del Patrimonio, e uditore generale del duca di Parma, e Piacenza. Filandro Coluzzi professore di filosofia nella Sapienza di Roma, e protomedico generale dello stato Ecclesiastico. Egli ha dato alle stampe molte opere dotte.

<sup>(1)</sup> Camillo Attivieri sotto Clemente VIII nell' anno 1592.

<sup>(2)</sup> Tevoli arcives. Teatro Istorico di Vel. lib. II esp. ult. Borgia Alessandro. Storia di Veletri pag. 465, e seg.

# CAPO IX.

### SOMMARIO

Il cardinale Tolomeo Galli vescovo di Veletri. Questa città spedisce oratori a Leone XI. Sotto Paolo V conducesi l'acqua viva in città. Primo consiglio radunato nel nuovo palazzo pubblico. Fabbricasi lo spedale di s. Giovanni di Dio. Il cardinale Domenico Pinelli vescovo di Veletri. Opera e spese per la conduttura dell'acqua viva. Il card. Francesco Di Giojosa vescovo di Veletri. Adornasi la città di larghe Piazze e belle fontane. Lorenzo Landi veliterno vescovo di Fossombrone. Lupi rabbiosi e loro danni. Anton Maria Galli vescovo card. in Veletri, a cui succede il card. Anton Maria Sauli. Paolo V provvede agli ornati della città. Il card. Francesco Maria Del Monte vescovo di Veletri. Per la guerra della Valtellina somministra Veletri quindicimila scudi. Il card. Ottavio Bandini vescovo di Veletri. Marzio Ginnetti veliterno fatto cardinale. La città decreta una statua di bronzo ad Urbano VIII. Benedetto Landi veliterno vescovo di Fossombrone. Il card. Gian Battista Deti vescovo di Veletri, a cui succede il card. Domenico Ginnasi. Viene innalzata la statua di Urbano VIII disegno del cav. Bernini, Al Ginnasi succede il card. Pio Di Savoja. Caterina Ginnasi erige in Veletri il monte di pietà. Il card. Marcello Lante vescovo di Veletri. Dissapori fra Urbano VIII c il duca di Parma.

Veletri somministra armati in difesa della s. Sede. Fedeltà e valore de veliterni. Il card. Lante rinunzia il governo di Veletri. Il card. Guila Roma vescovo di Veletri. Sua liberalità. Il card. Carlo De'Modici vesc. di Veletri: suoi provvedimenti. Bonaventura Tevoli veliterno arcivescovo di Mira. Pestilensa in Veletri nel 1656. Il card. Francesco Barberini vesc. di Veletri. Gian Carlo Antonelli veliterno vesc. di Ferentino. Il card. Cesare Facchinetti vesc. di Veletri. Gian Francesco Gimetti vestilerno cardinale. Il card. Niccolò Ludovisi vesc. di Veletri. Gian Francesco Gimetti vestilerno cardinale. Il card. Niccolò Ludovisi vesc. di Veletri gli succede il card. Alderano Cibo.

Passò all'altra vita il card. Gesualdi a' 14 di febbrajo del 1603. L'aver egli escluso i priori dall'assitere, secondo l'antico costume, all'esame de' rei sotto pretesto, che il suo luogotenente fosse stato dichiarato commessario apostolico, molto gli diminui l'amore e la divozione del popolo veliterno, che risguardava simili inavazioni pregiudizievoli ai diritti, e privilegi del suo magistrato. Ai 19 dello stesso mese assunse questa cattedra e governo il card. Tolomeo Galli appellato il cardinale di Como sua patrio. Egli nel mese di maggio portossi in Veletri, e tra le altre cose che a beneficio pubblico ordinò, fu, che ad ogni modo si ultimasse la fabbrica del pubblico polazo.

Assunto al pontificato Leone XI inviaronsi a Roma die cratori per dichiarragli la dovuta olibedienza a nome della città, e per supplicarlo di varie grazie; la principale delle quali era, che permettesse di spendere qua-

lunque somma poteva mai occorrere per la conduttura dell' acquaviva in città; per cui facevasene allora diligente
ricerca al Uolubro ne' confini de' monti verso Nemi. Il papa accolse benignamente gli oratori, e promise di esaudire queste suppliche: ma la morte troncò la vita a Leone nel 27 giorno del suo pontificato. Tornarono gli oratori a Roma ripetendo quasi le medesime istanze al papa
Paolo V, il quale concesse la detta conduttura di acqua;
anzi ne diede la sopraintendenza al cardinale Ottavio Bandini membro della congregazione del buon governo, e al
cardinale Borphese suo ninote.

Erasi già compita una buona parte del pubblico palazo, nel quale si tenne il primo consiglio nell'ottobre di questo anno 1605, poichè trovasi registrato stoti il detto mese negli atti di esso: in auta palatti novi. In questo anno ancora fu promossa la fabbrica dello spealde di s. Giovanni Di Dio, concorrendovi alla spesa oltre il comunale erario, la pietà ancora de' privati. Dal comune crano stati già assegnati pel mantenimento dello spedale e degl' infermi scudi duccento annui (1).

Il card. Domenico Pinelli prese possesso della cattedra e governo di Veletri ai 10 di febbrajo del 1607. Egli volle fare una riforma in quanto a' priori , ristringendone il numero da quattro a tre, da durare non due mesi , come glia era in uso , ma tre. Questa ordinazione (morto il cardinale) non fu seguita.

Travagliavasi nello scavo della conduttura dell'acqua nel piano di Faggiola nel luogo appellato uolubro,

<sup>(1)</sup> Per istromento rogato in Veletri per gli atti di Pietro Rizzelino ai 4 di febbrajo 590.

Nonostante la distanza di sopra a tre miglia, e l' impedimento di una durissima vena di selce non avvilironsi i veliterni dalla tentata impresa. Per mezzo di uomini periti , a' quali la città promesso avea grandissimi premi , lavoravasi con impegno. Per vedere ultimata questa impresa portossi in Veletri Odoardo Santarelli segretario del buon governo. A' 24 di marzo 1609 fu stipolato pubblico istromento coll' architetto Giovanni Fontana, che obbligossi di ultimare la conduttura incominciata, e di riunire nella medesima le acque di Faggiola, di Vetrice e di Petrone , tre sorgenti di acqua viva. Promise di ultimare l'opera nello spazio di dieciotto mesi. La città poi obbligossi allo sborso di trentotto mila scudi per prezzo dell' opera, e di più a pagargli venticinque scudi al mese per di lui onoranza, e a somministrare tutto il legname bisognevole. Oltre tutta questa spesa vi rimaneva l'altra da farsi de' condotti di piombo, e delle fontane.

Il cardinale Francesco di Giojosa a' 25 di agosto del 1611 prese possesso della chiesa e del governo di Veletri per mezzo di suo procuratore. Poco dopo portatosi in questa città fu accolto da'cittadini con grande onore, e con somma dimostrazione di affetto e di ossequio. Artigo IV richiamò presso di sè in Francia questo cardinale per valersi dell' opera di lui in gravi.affari. Parti nel gennajo del 1612 lasciando raccomandato il governo di Veletri al cardinale Scipione Borghese nipote di Paolo V.

Era stata già dall'architetto Fontana compita l'opera della conduttura dell'acqua: restavano però ad ergersi le nuove fontane: ma prima era d'uopo dilatare le piazze e allargare le strade. Paolo V che molto avea a

cuore l'ornato e il comodo della città , vi spedì nell'ottobre del 1612 il card. Randini con Odoardo Santarelli segretario della congregazione del Buon governo, per ordinare ciò, che fosse espediente. In due congregazioni tenute alla presenza del cardinale fu risoluto di ampliare le due piazze la superiore detta del Trivio , e la inferiore appellata del Piano. Furono aperte ancora dué strade : quella, che porta al palazzo pubblico, fu nomata Giojosa in memoria del card. vescovo : siccome l'altra, che dalla via di Metabo conduce alla piazza superiore, dal nome del pontefice fu detta Borghese. Ingrandite le piazze, furono ordinate belle fontane di travertino, come fu oziandio eseguito nella piazza del comune. In altre piazze costrutte furono altre fontane per uso di beveratoi delle bestie, e in vari siti lavatoi colle acque di ritorno, Questa grande opera più volte tentata inutilmente videsi finalmente compita. Convenue superare col ferro e col fuoco la vena di selce viva, che incontrossi nello scavo degli acquedotti per lo spazio di un miglio. Tutta la spesa di questa impresa costò alla città sopra centomila scudi di oro. Se ne legge la memoria in lapide nel pubblico palazzo (1). Se desiderasi

(1) D. O. M.
ANNO. D. MCXII. AQVA. VLVERIA E. V. VLVERIO. VLVERA
RVM. OCTAVIANI. AVG. EDUCATORII. V. ICI. FONTE
IN. PIANO. PAGIOLAE. PROPE. AGRYM. NEMENSEM. VITICEN
PETRONIAQVE. YARIO. SAXO. INCISO. EFFORATO. APERTO
OFVS. PRISCIS. INSPERATYM. AERE. PVELICO. AVREONYM. GEN
TYM. FERE. HILLIUM. PAVLO. V. PONTIF.SVETERANDO
DEVTY. PLYMEROG. AC. FICTUII. TVEVIO. TRIVM. PASSYVM.
CONCYURENS. AT. VII. AB. OPERE. INCEPTO. VELIT. INSI
VOLSCORV. V.YREW.OCTAVIANIQVE.AVG.PATRIAM. INLYSTRISNIMI
COTAVII. CARD. BARDINI. OPE. MVLTIPLICI, FONTE. E KORNAT

una più minuta e circostanziata descrizione della conduttura dell'acqua viva in questa città, può leggersi la recente opera con molta accurateza serita a tal'uopo da Enrico Provenzani segretario di questa comune, intitolata, Storia e descrizione degli acquedotti di Veletri, impressa in Roma nel 1840 Tipografia Mugnoz.

In questo anno 4612 in Subiaco passò agli eterni riposi fra Clemente Calcagni veliterno sacerdote professo dell'ordine de Capuccini, che per la continua pratica delle virtù lasciò di sè buona opinione di santità: come leggesi negli annali di quella religione (1).

Paolo V esaltò al vescovado di Fossombrone Lorenzo Laudi nobile veliterno ai 4 di luglio 4612 canonico della cattedrale. Egli fu chiaro per la probità della vita, per la dottrina, come anche per la prudenza nel manergrio deeli affari della diocesi. Morì nel 4627.

Si ha di Paolo V un breve dato a'3 di gennajo 1613, cot quale volendo provvedere all' ornato della città, ordinò, che chiumque volesse fabbicare in ornamento della medesima, potesse astringere il vicino a vendergli la propria abitazione; purchè non eccedesse il valore di scudi 500, e il compratore pagasse scudi otto per cento sopra il giusto prezzo. Il che tuttora è in vigore.

Avvenne un caso straordinario e tragico in questa città nella notte de 24 giugno 1613 calò o dai mouti vicini, od usci dalle prossime boscaglie un lupo arrabbiato, che percorrendo il territorio uccise trenta persone. Comunicava questa fiera un veleno si potente, cle, se la persona non veniva uccisa all'istante, non vi era

<sup>(1)</sup> Boserio. Annali de Capucciai tom. Il suno 1622.

nell'arte medica rimedio alcuno, che salvarla potesse. L'offeso o dopo neche ore, o dopo pochi giorni senza fallo moriva. Non si ristettero i veliterni alla vista di si grave infortunio. Armossi tosto un gran numero de' cittadini, che sparsi per ogni parte del vasto territorio andavano in cerca della fiera, che trovata la uccisero. Fino a nostri giorni corre qui la tradizione, che in altra epoca percorresse questo territorio altro lupo arrabbiato, e cagionasse molta strage specialmente nella contradi Carciano: per cui presso questo popolo corre ancora il detto antieo: Sembra lupo il di Carciano: per dire uo-mo crudele ed inezordo.

Paolo V in questo anno 1613 diede i primi principii alle graudi fortune di Marzio Ginnetti di patria e di nobiltà veliterna, che fu poi Cardinale vicario di Roma; come in seguito vedrassi.

Il card. Anton Maria Galli dopo la morte del card. di Giojosa prese possesso della chiesa e del governo di Veletri per mezzo del suo procuratore ai 9 di settembre del 1615. Egli da Paolo V ottenne a' 19 di detto mese ed anno un breve, col quale confermava tutte le facoltà date da' suoi antecessori a' vescovi veliterni circa la giurisdizione temporale (1).

In questo anno 4620 a'6 di aprile ebbe il vescovado e governo di Veletri il card. Anton Maria Sauli, che a'10 di detto mese ne prese possesso per mezo del suo uditore. Breve fu il governo del Sauli, che fini i

Il breve comincin. Nobis nuper exposuisti etc. Bat. Rome apud s. Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die XIX septembris MDCXV. Pontificatus nostri anno XI.

suoi giorni a' 24 di agosto del 1623. A lui successe il card. Francesco Maria Borbone Del Monte, che prese possesso della cattedra e del governo di questa città per mezzo di procuratore a' 13 di ottobre.

Esaltato al sommo pontificato Urbano VIII : spedironsi dalla città a Roma gli oratori a congratularsi e a professare al pontefice la sua fedeltà e obbedienza. Siccome il papa, per conservare la fede del deposito della Valtellina occupata dagli spagnuoli fatto in mano del suo antecessore, trovavasi involto in pericolosa guerra: Veletri in questa occasione volendo dimostrare il suo attaccamento alla s. Sede fece un dono gratuito di quindicimila scudi in sussidio di quella guerra, obbligandosi in oltre di somministrare a sue spese gli utensili pel mantenimento di due compagnie di corazze. Quest' atto sì generoso de' veliterui in circostanza si opportuna piacque. e fu accettissimo ad Urbano. Egli in tutto il suo pontificato ne conservò memoria e gratitudine favorendo la città in ogni occasione con singulare beneficienza. In questa spedizione della Valtellina impiegò nel grado di maestro di Campo il marchese Giuseppe Ginnetti veliterno, e nell'ufficio di commessario apostolico il cavaliere Giovanni Ginnetti fratello del suddetto.

Il card. Ottavio Bandini ebbe il vessovado e governo di Veletri a' 7 di settembre del 1626. Egli in vece di mandare in questo governo un luogotenente secondo il costume, vi spedì Ascanio Mattei suo congiunto e prelato nella corte di Roma col titolo di Pro-Governatore.

Urbano VIII; che prima di ascendere al soglio pontificio amava grandemente Marzio Ginnetti, volle nella sua muova fortuna innulzarlo a que più alti gradi di onore, che possa concedere la beneficienza ponteficia. Fu egli passato a votante di Segnatura, fatto ammisistratore del vescovado di Sabina pel cardinale Odoardo Farnese, uditore del camerlengo, segretario di Consulta, suo maggiordomo, e quindi di anni 40 creato in petto cardinale a' 49 gcunajo del 1626. Diacono di s. Maria nuova, d'onde passò al titolo de' Ss. Pietro e Marcellino, e successivamente nel 1626 a vescovo di Porto pubblicato ai 27 di agosto 1627; vicario di Roma sotto cinque pontefici, e prefetto di undici congregazioni.

Giunta în Veletri la notizia di questa promozione, si fecero da' cittadini grandi dimostrazioni di allegrezza. Adunato il consiglio, fu stabilito d' inviare ad Urbano tre oratori, per rendergli le dovute grazie dell'onore compartito alla città per avere promosso alla porpora un suo cittadino. Pu decretato il donativo di sei mila scudi al novello cardinade : ed essendo memore Veletri de' benefici ricevuti da Urbano: acciocchè perpettus e stabile rimanesse la memoria della sua gratitudire, fu stabilito di ergere al pontefice una stutta colossile di bronzo nella piazza maggiore della città.

(An. 1627) Per la vacauza della cattedra nella chiesa di Fossombrone accaduta per la morte di Lorenzo Landi, promosse Urbano alla medesima cattedra Benedetto Landi fratello di lui. Era Benedetto di somma integrità di vita, perito in ambe le leggi, e uditore del cardinale Autonio Barberini. Egli, dopo aver fatto molte opere degne del suo zelo pastorale nel 1632 riuunziò quella chiesa a favore di Gians Battista Lundi suo mipote, che avea sosteutot in Roma molte cariche nomifiche, e ne prese il possesso ni 7 di maggio 1633.

Al primo di agosto del 1629 cessò di vivere il card. Bandini stimato l'oracolo e l'ornamento de suoi tempi: a lui successe il card. Gian Battista Deti, che prese possesso della chlesa e del governo di Veletri a' 3 di settembre del 1629. Fu tanto breve il suo governo, che non compiè l'anno; essendo tratto al sepolero a' 13 di luglio dell'anno seguente nella età di 54 anni.

Subentrò al regime di Veletri il card. Domenico Ginnasi a' 30 di luglio 1630. Il possesso fu preso a suo nome da Francesco Ginnasi suo congiunto, che restò in questa città col titolo di Pro-Governatore.

In questo anno 1631 fu pubblicata colle stampe una descrizione di Veletri opera del conte Giuseppe Bassi amantiasino della patria. Diede alla luce diverse scientifiche produzioni, e fra lo altre un discorso, con cui esortava il popolo di Napoli a ritornare sotto l'obbedienza di Filippo IV re delle Spagne, ed ebbe fama di erudito de' suoi tempi. Fiorirono ancora in questa staglone Ludovico Prosperi, e Gian Battista Rossi, l'nno poeta e l'altro filosofo, de quali vedesi qualche opera consegnata alle stampe.

Si disse già, che nell'anno 1627 fu a' pubblei voti decretata la erezione di una statua di bronzo alla memoria di Urbano VIII. Questa insigne opera venne fusa in Roma col disegno dell'immortale cavaliere Bernini nel 1637. Questa grande mole di brouzo trasportata in Veletri venne collocata nel merzo della piazza maggiore, detta del Trivio, sopra nobile base di marmo. In questo colossale simulacro rappresentavasi Urbano vestito di abiti pontificali, seduto in una maestosa cattedra in atteggiamento di benedire il popolo. Per questa opera tunto insigne furono spesi dell'erario comunale scudi dodicimità. Opera

in vero magnifica! Distrutta ella venne dalla forsennata rabbia repubblicana francese (come in seguito dirò) nel 1798 (1).

A' 12 di marzo del 1639 passò all'altra vita il card. Ginnasi. Sotto il provvido governo di lui estinti furono tutti i debiti comuneli. Fu eretto il monte dell'abbondanza. Per cui dal pubblico consiglio gli fu decretata una memoria onorevole in marmo, che vedesi collocata nel pubblico palazzo. Successe alla cattedra, e al governo di Veletri il card. Carlo Emmanuele Pio di Savoja a' 29 di marzo del detto anno.

Caterina Ginnasi nipote del card. vescovo dama di singolare pietà ristabilì, e quasi ( può dirsi ) eresse in questa città il sacro monte di Pietà col fondo di tremila

 Iscrizione lapidaria posta nella base della statua di Urbano VIII.

OPTINO . PRINCIPI

VRBANO . VIII . PONTIFICI . MAXIMO

VELITERNORUM . CIVITAS

OR . DITIONEM . ECCLEGIAC. SOUTURESTIE . VRIQVE . PIRMATAN ARMAMENTARIIS . INSTAVCTAM . OPPICIIS . AVCTAM PROVINCIAS. ANNOMAE. PERN MALOONTAGIORIS. ET BELLI-PERICULO LIBERATAS . PUBLICAE . IN. ITALIA . TRANQVILITATIS . STYDIUM QUOS. LIFI . CIPES . AFFECT . PARELEVO . OFFERT . NOROBINIS . METUBAI IN. PERIMIS. MARTUM. GINNETTUM. OE ELIMIA. VIRTUTIS. MERITA ORDINIS. PARTAGORY ALORS METUBAI TO . PARTAGORY ALORS METUBAI . ALORS METUBAI . MALORISMO . OLIH . INCLUTAM

NOVO - TANTAE - DIGNITÀTIS - SPLENDORE - DECURAVERIT AERE, PUBLICO - COMMYRIBUS - VOTIS - PRIVATA, SINGULORUM. ACCLAMATIONE AETERNA - GRATI - ANIMI - SIGNIFICATIONE - PUSVIT

ANNO . SALYTIS . M.D.C.XXXVII

scudi; donde potessero i poveriavere ne'loro bisogni imprestanza col pagare tenue usura pel mantenimento degli ufficiali impigati nel monte suddetto. Questo pio e caritatevole stabilimento venne approvato dal card. vescovo a' 5 di novembre del 1640: e fu stabilito con due brevi di Urlano VIII de' 28 agosto 1639 e de' 44 luglio 1640.

Al cardinale di Savoja morto in Roma il primo luglio 1641 successe il card. Marcello Lante nello stessomese. Portatosi in Veletri nel maggio dell'amuo seguente ammirò e lodò il consiglio delle quercle soltio farsi dal magistrato ogni mese, nel quale, uditi reclami de cittadini, che presentavansi ad esporre i loro aggravi, amministravasi sommaria giustizia, e ordinò, che si continusses si lodevole tusarza.

Girolamo Lanuvi nobile veliterno prelato nella corte di Roma adoperato in molte congregazioni, decano della segnatura di grazia, e commendatore di santo Spirito rimuzziò l'arcivescovado di Cosenza, che gli fu offerto da Urbano VIII.

Nacquero forti dissapori fra il pontefice e il duca di Parma Odoardo Faruese fendatario della s. Sede. Questi fece partire da Parma numerose truppe a fortificare e a difendere il ducato di Castro. Fu preso questo passo dalla corte di Roma per una ribellione: onde il papa intimò al duca un monitorio di pene spirituali e temporali, se nel termine di 30 giorni non avesse demolito le fortificazioni e ritirate le truppe. Non si commosse il Duca a tali minaccie. Allora il papa ordinò, che marciassero le sue truppe verso Viterbo, e di la passassero a combattere la rocca di Montalto e la città di Castro, de quali luoghi facilmente se ne impadroni. E siccone il

duca di Parma erasi collegato colla repubblica di Venezia, col duca di Modena e col gran duca di Toscana, aumentò il papa il suo esercito, e fortificò i confini del Ferrarese e del Bolognese. Il duca ciò nonostante nel 4642 mosso da poco maturo consiglio con tremila cavalli eutrò nello stato della Chiesa, e fece alto in Acquapendente, donde minacciava di ricuperare Castro e le altre terre, che possedeva nella provincia del patrimonio occupate già dalle arme pontificie. Urbano non mancava à tutti que' provvedimenti, che arrestar potevano il corso del nemico. Fece marciare da Roma altre truppe per opporsi a' tentativi del duca. Allora furono levate in Veletri quattro compagnie due di fanti e due di cavalleria condotte da Cesare Filippi capitano di lunga esperienza per aver militato in varie occasioni. Di questa schiera veliterna si valse il pontefice per la custodia di Roma. Ma crescendo il bisogno, di quà sfilarono ad unirsi al corpo dell' esercito nel patrimonio, ove diedero gran saggio di valore militare. Ritiratosi dallo stato della Chiesa il duca di Parma, si proseguì la guerra contro il gran duca di Toscana collegato col detto duca di Parma. I fiorentini assediano Citerna difesa da cinque compagnie di scelta truppa, delle quali una era composta di veliterni. Fu battuta la terra, e travagliata dall'artiglieria nemica in modo, che da più parti videsi aperta la breccia. Dalla parte però dove trovavansi i veliterni , i nemici venivano vigorosamente respinti. Vedendosi la difesa resa inutile , trattossi di arrendersi , il che ricurò di fare Leonardo Coluzzi capitano della truppa veliterna. Guadagnato così tempo, giunse opportunamente altro rinforzo: onde i Fiorentini costretti furono a togliere l'assedio, e a ritirarsi vergognosamente. Nè minor valore mostrarono i soldati veliterni, allorchè colla loro cavalleria stettero alla guardia della spiaggia del mar Tirreno contra i tentativi delle galee del gran duca.

Seguitando la guerra con maggiore calore nel 1643 ripresa tra il papa e i collegati , diede Veletri un saggio impareggiabile della sua generosità e del suo attaccamento od Urbano. La città offerì al pontefice una compagnia di cento suoi bravi cittadini sotto il comando di Girolamo Toruzzi cavaliere di Malta. Esibi inoltre la città tutte le spese, delle quali questa schiera abbisognava finchè attendesse alla guerra contra gli alleati. Fu accolta dal pontefice la generosa offerta non seuza cordiali affetti di gratitudine. Nella battaglia seguita al ponte di Lagoscuro si segnalò sopra gli altri il capitano Giuseppe Micheletti veliterno, che con numerose aquadre avventossi nel mezzo della mischia; e al valore di lui venne in gran parte attribuita la vittoria de' papalini. In tatto il corso di questa guerra fu tale l'affetto de' veliterni verso Urbano, che contavansi circa mille di loro militare sotto le insegne pontificie, e non piccol numero di ufficiali, fra quali si distinse il marchese Giuseppe Ginnetti nel grado di sargente maggiore generale dello stato della chiesa.

Nell'aprile del 1644 fu couchinsa la pace tra fi poutefice e 'l duca di Parma in Venezia. Urbano poco godette de' frutti della medesima: mentre a' 29 di luglio die fine a' suoi giorni. Veletri, che al sommo era stata da questo pontefice beneficiata, sentì con estremo cordoglio questo disastro, e pianse la perdita del suo augusto benefattore.

Il card. Lante vescovo e governatore di Veletri ormai quasi nonagenario rinunziò il governo temporale di questa città in mano del sommo pontefice, vedendo di non potere da se adempire al regime di questo popolo ( esempio raro e forse unico ). Innocanzo X ntandò a questo governo Francesco Castagnacci, a cui fu surrogato Fulvio Petrozzi; perchè contra il primo udironsi non poche querele del popolo. Finalmente il card. Lante a' 29 di aprile 1652 passò all' altra vita. È da notarsi essere lui morto di pura vecchiezza, e non avere giammai sperimentato in vita sua alcuna infermità. A questo successe il card. Roma, che prese possesso del vescovado e governo a' 10 di maggio del detto anno. Trovavasi la città oppressa da forte carestia, (come lo era tutto lo stato) ed egli con larga liberalitá e somma carità somministrò diecimila scudi per comperare grani forasticri; acciò la popolazione non isperimentasse alcun disastro, e venisse soccorsa. Per questa opportuna beneficenza volle il comune di Veletri, che ne restasse perpetua memoria in marmo posta nel pubblico palazzo (1). Mentre il popolo si riprometteva un felicissimo governo, in un istante il cardinale Roma venne rapito dalla morte a' 16 di settembre dello stesso anno per dolori di calcoli. Ai 23 dello stesso mese prese possesso della chiesa e del governo di Veletri il card. Carlo De' Medici.

Alessandro VII appena salito sul trono ouorò colla dignità arcivescovile Fra. Bonaventura Teuli veliterno nato in umile fortuna, e assai versato nelle lettere, come dimostrano le molte opere da lui date alle stampe, fra

<sup>(1)</sup> Borgia Alessandro stor. di vel. pag. 504.

le quali il teatro istorico di Veletri impresso nel 1644. Egli aveva sostenuto le prime cariche della sua religione de' minori conventuali. Fu dichiarato arcivescovo di Mira, suffraganeo patriarcale e vicario apostolico in Costantinopoli, ove s'incaminò alla solita residenza in Pera, dopo essere stato consecrato in Roma a' 29 di agosto dell'anno 1655 el onorato del pallio arcivescovile (1).

Fu attaccata la città di Napoli nel 1655 da una fiera pestilenza, che faceva strage orribile di quella popolazione. Comunicossi questo flagello in Roma, in Civitavecchia ed in Nettuno. Furono prese dal governo di Roma le più energiche misure per impedire si grave disastro, e porre in salvo le popolazioni. Penetrò anche in Veletri il contagio si dalla parte di Nettuno, come dalla parte di Roma, dove il contrassero i mulattieri, che giornalmente portavano il vino, per non avere esattamente osservato le cautele prescritte : onde inutili riuscirono tutti gli stabilimenti presi per liberare la città da questo flagello. Si dilatò l'infezione per tutte le contrade, e in poco tempo tolse da questa vita un numero considerabile di cittadini : poiche dagli 11 di luglio giorno infausto come principio del male sino ai 3 maggio dell'anno seguente 1657 ascese la perdita del popolo a 2716. Nel gran furore del morbo spesso morivano 40 e 47 persone al giorno. Non fu però restituito alla città il libero commercio prima de' 24 di giugno. La città lieta per la sua liberazione ne rese grazie a Dio con solenne processione recandosi in venerazione l'immagine di

<sup>(1)</sup> La vita di questo arcivescovo fu scritta da Pietro Antonio Teocrito Borgia: e pubblicata colle stampe nel 1714.

nostra Signora sotto il titolo della immacolata Concezione con voto di celebrarne ogni anno solennemente la festa.

Il 49 di giugno del 4666 morì in Firenze il card. De' Medici compianto in Veletri da ogni ordine di persone, che sebbene di presenza giammani i Veliterni il videro, sperimentarono però gli effetti della sua generosa pietà, e indefessa vigilanza. Egli stabili il pubblico archivio nel palazzo del comune, dove furono raccotti e disposti con ordine di epoche tutti gl'istromenti, e tutti gli atti pubblici degli antichi notai, che fin allora sparsi e negletti rimanevano sottoposti allo smarrimento, e ad altri sinistri accidenti. Di questo provvido stabilimento se ne legge memoria in marmo posta sulla porta dello atseso archivio. Nello stesso palazzo leggesi l' elogio di sì gran cardinale inciso in marmo per decreto del pubblico consiglio ad eterna ricordanza de' ricevuti beneficii (1).

Al cardinale De' Medici successe nella cattedra, e nel governo di Veletri ai 7 di settembre dello stesso anno il card. Francesco Barberini nipote di Urbano VIII. Questa felice rimembranza accrebbe la pubblica allegrezza, e riuni maggiormente gli animi de' veliterni al loro pastore e governatore.

Nel giro di pochi mesi tolse la morte a Veletri i suo più, illustri cittadini. A' 12 di noyembre del 1670 morì santamente l'arcivescovo Teuoli, (di cui feci innanzi menzione) prelato sommamente benemerito della patria, del suo ordine, delle missioni di Costantinopoli e di tutta la repubblica letteraria. Tutti lo piansero,

<sup>(1)</sup> Presso il sunnominato Aless. Borgia : ivi pag. 515.

perchè tutti lo amarono, e lo ammirarono. Con decreto del pubblico consiglio fu onorata la memoria di lui con elogio impresso in marmo esistente nel palazzo comunale. Sopra il sepolcro di lui posto nella chiesa de' minori conventuali leggesi un' onorevole epitaffio (1).

Non fu meno sensibile la perdita, che fece la città nel seguente anno 1671 quando nel primo giorno di marzo cessò di vivere il card. Marzio Gimnetti. Elbi egli congiunta alla facilità dell'ingegno una valida costituzione di corpo, che giunse all'età di 86 anni, e ne contò 44 di cardinalato, sempre intento con indefessa applicazione al pubblico servigio con tale vigore di mente, che nello stesso giorno in cui morì tenne avanti di sè una congregazione sopra gravi affait della s. sede. Egli fu splendido e magnifico nell'erigere grandi e sontuosi edifici sacri e profani. In Roma nella chiesa di s. Andrea della Valle nella cappella della sua casa, è fama che spendesse più di 30 mila scudi. In questa città il palazzo della sua famiglia venne

## (1) D. O. M.

FRATRI - BONAVENTVRÆ - THEVLO - VELITERNO ARCHIEP - MYREN - ORD - MIN - CONV - VIRO - PIETATE - DOCTRINA MAGNIS - QVE - IN - REMP - CHRISTIANAM

#### MERITIS . CLARISSIMO OVIBVS

SIBI . LAVDEM . PATRIÆ . FAMAM . ITALICO . NOMINI GLORIAM . REPERIT . IMMORTALEM

VIXIT ANNOS . LXXIV . MERSES . VII . DIES . XXIX
DECESSIT . PRIDIE . ID . NOYEMB . AN . M . DC . LXX
FR . 10 . BAPTISTA . PHYLOS . AC . S . THEOL . BACC.
ARCHIMIDORYS . DE . LAVRIS . I . V . D . MIL . DVX
AVYNCYLO . B . M

P . P .

ornato con ogni più squisita eteganza, quivi la galleria ripiena di eccellenti pitture e statue antiche (1); quivi la superba scala tutta di candidi marmi, che viene giudicata una delle meraviglie d' Italia architettura di Martino Longhi; quivi un grande ed ameno giardino ornato di fonti e di statue. Consumò eggli in questo polazzo presso a trecentomila scudi. Edificò ancora un palazzo ed altre fabbriche, con una bella chiesa in una sua tenuta chiamasse dal suo nome Castel Ginnetti posto in questo territorio. Ornò ancora di fabbriche la terra di Rocca Gorga di sua proprietà col titolo di marchesato, ora una delle baronie de principi Doria (2).

La strettezza de grani, che sperimentossi in Veletri nel 1673 per la scarsa raccolta dell'anuo precedente diede campo al card. Barberini di mostrare la suuvigilanza e provvidenza al bene di questa città: perchè ue fece venire in gran copia da Livorno, che bustasse al mantenimento de'cittadini. Ed egli stesso in quest'anno portossi in questa città.

Nell'anno 1675 fu fatta una nuova riforma sulla elezione de' magistrati, che per un biennio avvenire ridotti vennero a minor numero coll'autorità e approva-

Il musco, che asisteva nel Palazzo Ginnetti, in parte venne trasportato in Napoli, e in parte in Roma nel palazzo de principi Lancellotti eredi del Ginnetti.

<sup>(2)</sup> Nel museo dell'Italia di Gio, Mabillon. Nell'itinerario della Italia di Francesco Scotti. Nel Mercurio errante di Pietro Russimi leggonsi le lodi de superbi cilifici del card. Giunetti in Veletri: sq. si egli asserisce esservi stato impiegato merzo millione di scudi ramani.

zione del cardinale governatore. Fin allora costumossi, che in ogni trimestre sedessero quattro priori, quali ridotti furono a soli tre; ed anche il consiglio maggiore a soli sessanta, quiudici de' quali dovessero in ogni semestre formare il consiglio minore, la quale riduzione è stata sempre osservata. Il motivo di questa riforma fu la diminuzione delle famiglie nobili, parte estinte dal tempo e parte consumate dalla peste.

Il pontefice Innocenzo XI agli 11 di Gennajo del 1677 promosse alla chiesa di Ferentino Gian Carlo Antonelli nobile veliterno. Egli fu dottore di ambi i diritti, di teologia e filosofia. Esercitò la carica di vicario generale in Albano ed in Gubbio. Ritiratosi poi in patria fu quivi arciprete, che rinunziò e prese il canonicato teologale. Scrisse un' opera non meno dotta che utile intitolata : de regimine ecclesice episcopalis data alla luce nel 1650 oltre altre tre opere : de tempore legali : de loco legali : de juribus et oneribus clericorum , apprezzate molto da' giuristi. Leggesi nel palazzo pubblico l'elogio in marmo di questo illustre e dotto cittadino: e sebbene le ceneri di lui riposino nella cattedrale di Ferentino, pure in questa di Veletri vedesi un nobile deposito. Finì i suoi giorni nell'aprile del 1694 in età di 84 anni.

A'10 di dicembre del 1679 cessò di vivere il card. Francesco Barberiai nell'età di 82 anni. Fu compianto mivrersalmente da tutta la città, essendosi dimostrato nei tredici anni che governolla giusto, prudente, protiso verso i poveri e magnifico nelle opere di pietà; oude i veliterai per dianostrargli la loro gratitadine già aveano posto in marmo l'elogio, che meritava un tanto loro benefattore, posto nel pubblico palazzo.

Al cardinale Barberini successe a' 14 di gennajo del 1680 il cardinale Cesare Facchinetti.

Nella prima promozione fatta da Innocenzo XI al primo di settembre del 1681 elesse tra cardinali diaconi Gian Francesco Ginnetti nato in Veletri nipote del card. Marzio Ginnetti. Da Alessandro VII fu fatto referendario di ambe le segnature, indi cherico di camera e presidente delle armi, poi tesoriere generale per lungo tempo, quindi cardinale diacono di s. Maria della Scala, morto in Roma a' 18 di settembre del 1691. Questa promozione niente rallegrò gli animi de' veliterni, quando iutesero, ch' egli facevasi intitolare romano e non veliterno, quasi vergognandosi della sna patria. Il che mostra la di lui debolezza e vana ambizione : ed ha tratto poi in errore molti gravi scrittori, che lo banno creduto, e lo hanno affermato di patria romano (1). La verità è, che non solo egli discende da Veletri : ma quivi ancora ebbe i natali. La fede pubblica de' libri parrocchiali toglie qualunque dubbio : egli nacque nella parrocchia di s. Maria del Trivio , dove rimane il palazzo Ginnetti ; e nell'archivio di questa parrocchia vedesi registrata la di lui nascita a' 13 di dicembre del 1626 ; e il battesimo ricevuto a' 17 dello stesso mese (2). Poteva egli dirsi roma-

Il vescovo Battaglini ne' suoi annali tom. IV an. 1681 n. 13 scrive, che il card. Gian Francesco Ginnetti sia oriundo da Veletri, ma nato in Roma.

<sup>(2)</sup> Registro de libri parrocchiali di s. Maria del Trivio. In 3 libro baptitatorum ab anno 1611 et deinceps pag. 119 Die 17 Decembris 1626.

no se aon che civilmente: e per essere stato educato in Roma da fanciullo, e per essere stata ascritta la di lui famiglia fra le patrizie romane, e per la lunga dimora fattavi. Egli poi visse così prodigo, che nemmeno del suo ricco patrimonio restò con che soddisfare i legati pii, che nel suo testamento avea stabilito.

Il card. Facchinetti governò la chiesa e città di Veletri per un triennio : finì i suoi giorni ai 30 di gennajo del 1683. Non trovasi di lui in questa città memoria alcuna. A' 15 di Febbrajo dello stesso anno gli successe il card. Niccola Ludovisi, che non mancò di venire spesso in questa città ; e dimostrarsi zelante del pubblico bene. Egli ai 9 di agosto del 1687 cedè al peso degli anni, che giungevano a 78. Pochi giorni dopo il card. Alderano Cibo munito di un amplissimo breve col quale Innocenzo XI gli commetteva il governo di Veletri , fintantochè la di lei chiesa fosse stata provvista di nuovo pastore, fece prendere possesso ai 17 dello stesso mese di agosto. Apparteneva anche al cardinale Cibo il vescovado di questa città, come decano: ma il concistoro venne differito ai 10 di novembre, e non prima degli 11 prese possesso della sua chiesa. Ai 22 luglio del 1700 egli passò all'altra vita. Occupò dopo di lui e la cattedra e il governo di Veletri il card. Emmanuele Teodosio Della Tour de' duchi Di Buglione francese a' 22 dicembre di questo auno.

Ega Joannes Baptista Catilina rector baptizavi infantem naden 13 mensis decembris ex illustrissimis D. equite Jounne Ganetti, et D. Laurentia Conj. hujus parochine, cui impositum est nomen Joannes, Franciscus, Antonius Patrinus fait Illustrissimus, et al. Rev. D. Antonius Panotus Archips, S. Clementia.

### CAPO X.

## SOMMARIO

I soldati veliterni per ordine di Clemente XI presidiano Sermoneta. Terremoti spaventosi nel 1703. Antonio Antonelli veliterno promosso al vescovado di Urbania. Morte del cardinale Di Buglione, a cui succede il cardinate Acciajoli. Contagio nel bestiame bovino e bufalino. Muore il cardinale Acciajoli, e gli succede il cardinale Fulvio Astalli. Diligenze usate per allontanare la peste. Siccità nel 1721. Muore il cardinale Astalli, e gli succede il cardinale Sebastiano Antonio Tanara. Alessandro Borgia veliterno arcivescovo di Fermo. Muore il card. Tanara, a lui succede il cardinale Francesco Del Giudice. Questi diede luogo colla sua morte al card. Fabrizio Paolucci, che muore dopo 18 mesi. Prende il governo di Veletri il card. Francesco Barberini, Gactano De Paolis veliterno vescovo di Carad, e Suffraganeo di Veletri. Fabrizio Borgia veliterno è promosso alla cattedra di Ferentino. Turbolenze in Veletri u cagione delle truppe Spagnuole nel 1735. Nuovi disturbi nel 1736. Sollevazione de'veliterni contro gli Spagnuoli. Il cardinale Barberini portasi in Veletri per sedare il tumulto. Ai 3 di maggio i sollevati depongono le armi. Gli spagnuoli entrano in Veletri: la disarmano : e vi fanno degli arresti. Le pongono forte contribuzione. A 7 di giugno sloggiano da Veletri. Muore il cardinale Barberini, a lui succede il cardinale Pietro Ottoboni, a questo il cardinale Tommaso Ruffo.

Il secolo decimottavo, di cni incomincio a scrivere, formerà epoca memoranda nella storia. Questo sconvolto e da pretensioni de potentati pel possesso degli stati, e più da pregiudizi filosofici pose in confusione l'Europa tutta. La catastrofe terribile di tanti mali già descritta trovasi da innumerabili storici. Narrerò io soltanto quello, che risguarda Veletri: accennerò gl'infausti avvenimenti, che la tennero in pericolo presso che alla totale distruzione.

(An. 1701) Contrastavasi la corona delle due Sicilie dalla Spagna, e dall'Anstria per la morte seguita di Carlo II re di Spagna, cui successe al trono il duca Di Angiò pronipote di Luigi XIV col nome di Filippo V. Questi promosse istanza a Clemente XI, perchè gli desse l'investitura di quel reame. Lo stesso fece l'imperatore Leopoldo in vigore delle sue pretensioni sopra questi feudi della s. Sede. Il pontefice, per non pregiudicare ad alcuno de' due pretendenti, restò indifferente verso i due monarchi. Questi armarono, e colla forza vollero sperimentare i loro diritti. L'imperatore Leopoldo, e Ginseppe sno figlio re de'romani ai 2 di settembre del 1702 cedettero ogni loro diritto sulla contrastata monarchia di Spagna all'arciduca Carlo figlio di Leopoldo, che prese col titolo di re di Spagna il nome di Carlo III. Fra i baroni romani fuvvi il duca Caetani, che seguì il partito di Carlo, e fu a parte della rivohužone accaduta in Napoli a favore di questo. Allora il pontefice spogliò il Caetani de'suoi stati. Ai 4 di giugno ordinò, che 180 soldati veliterni si portassero a presidiare il forte di Sermoneta già caduto iu potere del papa, e che lo ritenessero a disposizione della s. Sede. Spaventosi terremoti sentironsi nel 1703. In Veletri rispondevano per consenso: poichè nella città di Norcia e nel a provincia di Aquila aveano il loro principio. Il di 4d di gennajo circa l'ora una e tre quarti di notte sentissi la prinna scossa con due altre successive, che rovinò Norcia e i suoi contadi. Ai 2 di febbrio alle ore 48 si scosse terribilmente qui la terra: allora accadde la rovina e 1 desolamento della città di Aquila e della sua provincia.

Clemente XI nel 4709 promosse Antonio Antonelli canonico penitenziere e decano della cattedrale di questa sua patria al vescoado di Urbania nella provincia di Urbino. Era egli nipote di Gian-Carlo Antonelli già vescovo di Ferentino.

Ai 4 di marzo del 1712 morì il cardinale Di Buglione, al quale successe il card. Niccola Acciajoli stimamato l'eroe del sacro Collegio.

In agosto del 1713 incominciò un male contagioso, che attaccò le bestie bovine e bufaline nelle provincie di Marittima e Campagna, e che si estese in seguito per tutto lo stato ecclesiastico. Questo morbo venne dal regno di Napoli. Fu tale e si grande la strage, che poco mancò a rimauere privi di bestiame.

Fiorì in questa epoca in Veletri un suo cittadino Giuseppe Prosperi insigne letterato, e dottore di ambe le leggi. Egli diede alla luce l'opera intitolata: Dissertatio historica legalis de regimine civitatis Veliternae.

Finì i suoi giorni il card. Acciajoli; e quindi pressesso della cattedra e del governo di Veletri il cardinale Fulvio Astalli. Spettava per anzianità questa chicasa al cardinale Orsini (poscia Benedetto XIII) allora arcivescovo di Benevento: ma questi con lettera de 27 marzo 1719 pregò il papa, che senza esaminare i suoi diritti, conferisse pure al cardinale Astalli la dignità di Decano, e i vescovadi e governi annessi di Ostia e Veletri.

Fu attaccata Marsiglia dalla pestilenza nel 4720: ed essendosi questa estesa per una gran parte della Francia, furono prese nello stato pontificio tutte le necessarie precauzioni, onde impedirne la comunicazione. Veletri trovandosi vicina alla marina era in pericolo di esserue infetta. Ordinossi perciò dal magistrato, che simurasse la porta di s. Lucia, e che le altre due con diligenza si guardassero, e che niuno senza il bollettino della sauità in città fosse anunesso. Il malore non venne innanzi, e lo stato fu salvo.

Nell'anno antecedente fu nella Italia una grande siccità, che continuando nel 1721 fu cagione che mancasse affatto l'acqua in città.

Il cardinale Astalli morì in quest' anno a' 14 di gennajo: fu molto lodato per le rare sue doti e per l'amore che avea alle scienze e a' letterati. A questo successe il cardinale Sebastiano Antonio Tanara.

Alessandro Borgia veliterno nato nel 1682. Prelato al servizio della Santa Sede , essendo stato uditore della nunziatura di Colonia , fu esaltato nel 1722 da Innocenzo XI al vescovado di Nocera. Egli era fornito di grand'erndizione, di somma prudenza e di ardente zelo nel regolare la gregge commessagli : ed essendo sul punto di essere spedito legato apostolico alla China dopo il cardinale Di Tournon fu da Benedetto XIII, mosso dalle singolari di lui virtù, traslatato all'arcivescovado di Fermo, che resse per anni 29 sino alla sua morte , che seguì nel 1764 nell'età di anni 82. La memoria di lui presso quel popolo è al sommo venerata, nè sarà giammai per cancellarsi. Nel 1746 pubblicò la sua opera: Indulto sopra il precetto di astenersi dalle opere servili in alcune feste. Si hanno di lui un numero grande di omelie pastorali scritte colla massima erudizione e robustezza di morale. Scrisse sulla cristiana educazione, sul regno di Maria, la vita di s. Geraldo vescovo e prottettore di questa città, la vita di Benedetto XIII in lingua latina, e la storia della chiesa e città di Veletri. La famiglia Borgia originaria di questa città è una delle più antiche e delle primarie fra le patrizie, a cui diede il primo splendore l'arcivesco presente, ed in seguito ( come vedremo ) Fabrizio vescovo di Ferentino. Ma ella acquistò maggiore lustro e fama per mezzo di Stefano nipote de' suddetti innalzato alla diguità cardinalizia.

Compì i suoi giorni il cardinale Tranara a' 5 maggio 1724: gli successe il cardinale Francesco Del Giudice. Breve fu il governo di lui: poicile ai 10 di ottobre dell'anno seguente passò all'altra vita; e diede luogo al cardinale Fabrizio Paolucci. Questi resse il governo di Veletri per soli dieciotto mesi, sendo morto a'12 giugno 1726. In seguito occupi questa cattedra e governo il cardinale Francesco Barberini. Tornando Benedetto XIII da Benevento a' 27 mar-20 1727 pernottò in Veletri ricevuto nel palazzo episcopale dal cardinale Barberini. La mattina seguente aumise al bacio del piede i priori della città, che gli offerrirono in dono un bel reliquiario di argento contente le reliquie di s. Geraldo vescovo di questa città e uno de suoi protettori. Ando alla visita della cattedrale, e quindi parti per Roma.

Fu chiamato in Roma da Benedetto XIII Fabrizio Borgia canonico di questa cattedrale, e commessagli la ultimazione di alcuni rilevanti affari, decorollo della cattedra di Ferentino. Fu egli consecrato in Veletri il 1 di gennajo 1730 dal suo fratello Alessandro arcivescovo di Fermo, che trovossi in questa sua patria. Fabrizio morì ai 6 di settembre 1750. Fu henemerito alla sua greggia in modo, che ancora ne risente i beneficii della sua liberalità e provvidenza. Diede alle stampe la storia della traslazione del corpo di s. Geraldo vescovo veliterno.

Guerreggiavasi dalla Spagna contro l'Austria pel possesso del regno delle due Sicilie. Gli Spagnuoli nel 1734 furono tanto superiori agl'Imperiali, che l'Infante Don Carlo ridusse alla sua obbedieraz tutta l'isola di Sicilia, se ne coronò in Palermo. Entrato trionfante in Napoli, vi fu acclamato re. Mancavagli solamente la conferma del papa (a cui appartiene il diritto della investitura di quel regno) che glie ne stabilisse in capo la corona. L'imperatore dall'altra parte offeriva il tributo al pontefice : stimolavalo a non ammettere le preghiere degli Spagnuoli: ma il papa non si rimosse dalla sua neutralità.

Carlo spedisce da Napoli tredicimila soldati per recarsi in Lombardia a rinforzare l' armata degli Alleati contro l' imperatore. Furono prese delle sagge misure dal governo postificio per regolare questo passaggio, e che desse meno possibile incomodo a' suoi sudditi. Con tutto ciò i soldati e gli stessi ufficiali volevano vivere a loro modo; per cui inutili furono le precauzioni e gli ordini dati : onde non poco fu il disturbo de' popoli per dove transitava questo escreito. In Veletri prepararonsi le caserme prima colla paglia, e poi con 500 paglioni e coperte, che furono provvedute dalle case de' cittadini : oltre altrettanti paglioni e coperte presi a nolo in Roma dagli Ebrei.

Fu infruttuoso questo preparativo: perchè appena partito da Veletri il conte Di Montemar generalissimo colla sua divisione, giunse il di 11 gennajo altro battaglione. Il colonnello, che lo comandava, nou volle stanziare nelle caserme : ostinatamente ordinò , che i soldati si alloggiassero nelle case de cittadini. Un ordine così iutempestivo dato da un'ora già di notte mise in costernazione i pubblici rappresentanti e il popolo tutto. Mancava il tempo materiale per fare co' biglietti la distribuzione degli alloggi. Fu ordinato ai birri, che andassero intorno per le contrade della città, e persuadessero i cittadini a pazientare e a ricevere quietamente i soldati, che andavano alle loro case per evitare qualche grave sconcerto. Quest' ordine fu mal' eseguito. I birri imprudentemente andavan gridando, che aperte si tenessero le porte delle case, e si ricevessero i soldati, altrimenti la città sarebbe stata incendiata. Tali grida e minacce in ora notturna grande spavento incussero nell'animo de'cittadini ignari di questo fatto : pure tennero aperte le loro case. In tal modo rese inutili ed

abbandonate le caserme, in tutto il passaggio degli spagnuoli vennero occupate le abitazioni de cittadini. I soldati insolenti e indisciplinati obbligavano i padroni a servirli, e a sommiuistrare loro quelle vittovaglie, che volevano. Le donne furono rispettate, e fuori di piccoli furti, non vi accadde cosa di rilievo.

Siccome frequente e numerosa era la diserzione de' soldatori, segunoli, il loro generale Montemar, per rimediari, fece una stravagante ed ingiusta ordinazione. Comandò, che si prendessero a viva forza i giovani cittadini, e ligati si portassero via da paesi per dove passava la truppa, Obbligò ancora i padroni delle case, ove alloggiavano i soldati a render conto de' medesimi: e se alle ore due di notte questi non fossero tornati alle abitazioni, dovessero dare subito parte al colonnello della divisione sotto pena dell'arresto. Il che non poteva effettuarsi, perchè non era in potere de' cittadini il porre freno a' soldati indisciplinati, e trattenerli nelle case, e v'eiter loro di uscine a qualunque ora.

Sebbene dagli stessi ufficiali stimavansi questi ordini ingiusti, pure obbligati furono ad eseguirli. Nel mattino, partendo la truppa, arrestati furono nelle piazze e nelle strade que' giovani, che sembravano loro atti alla milizia; e come trovavansi presi in mezzo alle schiere venivano via condotti, nonostante gli urli, i pianti e le pregbiere. Dopo il primo fatto di simile scelleratezza non si videro più per la città girare giovani di qualunque condizione. Alcuni altri cittadini, nelle case de' quali mancarono i soldati, che disertavano, furono posti in'exercer e dopo qualche giorno di pena venivano rilasciati. De' giovani portati via colla forza quattro ne rila-

sciarono in Tivoli, uno a Monte Rotoudo, tre a Narni, uno a Cortona. Questo incomodo e male regolato passaggio degli spagnuoli incominciato agli 11 di gennajo duro a tutto i 4 di febbrajo, oltre la coda de' malsaui, che seguitò per qualche altra settimana.

Allorchè nella Lombardia era in maggior bollore la guerra, accade la pace prima tra Ludovico XV re di Francia, e l'imperatore Carlo VI; in seguito combinos-si ancora la pace fra gli alleati Filippo V re di Spagna e I duca di Savoja. Dopo questa pace il re di Spagna don al suo figlio Carlo re delle dne Sicilie quattro reggimenti di cavalleria. Questi partendo dalla Lombardia per recarsi al regno di Napoli doveno transitare per lo stantico. Eotesiastico. Poteva questa truppa per la via più breve della Marca entrare negli Abruzzi: ma nò, l'ambizione spagnuola volle far mostra della sua cavalleria, attraversando tutto lo stato pontifico, senza considerare il disesto e l'incomodo, che davasi in casa d'altri. Questo passaggio fu a Veletri di un disastro gravissimo.

Intanto suscitossi in Roma il di 25 marzo 1736 penultimo venerdi di Quaresima una sollevazione in Trastevere. Ne fu cagione l'ingaggio forzoso de soldati, che facevasi dagli Spegnuoli. Questo tumulto fu sedato; ma fu di non poco scandolo alle altre città, e specialmente a Veletri, che rammentavasi l'angustia sofferta nel passaggio degli Spagnuoli nell'anno antecedente.

La prima colonna di questa cavalleria ai 43 di aprile giunse a Valmontone, donde il di 20 portaronsi in Veletri due ufficiali spagnuoli a vedere i seminati di orzo e di biade a fine di servirsene di erba per la purga de'loro cavalli. I cittadini ciò vedendo, pensarono, che lunga sarebbe stata la dimora della troppa spagnuola nella loro città, e che anche grave sarebbe il danno, che ricevevano ne'loro seminati. Questi giusti timori condussero il popolo al furore e alla sollevazione. La notte de'22 di aprile s'intesero i tamburri battere alle armi. Tutta la città fu in moto. Sul far del giorno trovaronsi sulle armi circa tremila cittadini. I priori , le persone primarie della città e gli uomini savi disapprovaroni questa mossa popolare: perchè ingiuriosa mostravasi al principato e pregindizievole alla città tutta.

I capi de' sollevati occuparono le porte della città e non permettevano ad alcuno di uscire. Posero guardie intorno alle mura e ai passi dove queste mancavano. Furono abbandonati i lavori della campagna, e cessarono dalle loro opere gli artegiani, e più non agivano i tribunali. La plebe furibonda cercava da ogni parte le armi : s'intrometteva nelle case de' primari cittadini e con insolenza prendeva quelle armi e quelle munizioni, che rinveniva. Il dì 23 aprile sparsasi falsa voce, che gli spagnuoli avanzavano verso Veletri, subito sonarousi le campane del pubblico palazzo e della torre del Trivio. che chiamavano alle armi. L'armamento fu sollecito e numeroso. Il popolo armato dirigesi già alla volta di Valmontone per incontrare e affrontare gli spagnuoli. Intanto in città regna sommo il timore. I pianti , le strida i lamenti delle donne, che dubitavano della vita de' loro mariti, de' padri, de' figli e de' fratelli accrescevano lo spavento. Queste riunite a' pacifici cittadini in gran numero occuparono la chiesa di s. Clemente per porgere preci alla ss. Vergine delle Grazie protettrice della città,

che placasse l' ira divina. Fin da questo giorno restò sempre a pubblica venerazione la sacra imagine per implorare il di lei soccorso in un frangente sì rilevante e disastroso.

Nello stesso giorno i sollevati si opposero alla squadra de' birri provenienti da Piperno col commessario apostolico. Questi entrò in Veletri; ma i suoi birri dovettero retrocedere. Obbligarono tutti i gentiluomini a prendere le armi, e diedero un' ordine a tutta la truppa. Fortificossi la città, e si presero delle forti misure per la difesa. Di tutte queste operazioni de' sollevati era bene informato il comandante spagnuolo in Valmontone.

Il magistrato spedì una legazione in Roma al segretario di stato e al cardinale vescovo Francesco Barberini, acciò provvedessero in qualche modo a sedare questa sollevazione. A' 25 di aprile portossi in Veletri il cardinale Barberini sperando colla sua presenza e autorità di frenare gli animi de' tumultuanti. A ciò si accinse: ma il fece in vano: poichè costoro non si rimossero dalla loro pessima risoluzione. A' 26 i sollevati fecero alcuni capitoli da presentarsi al cardinale. Questi furono letti pubblicamente alla presenza del popolo nella piazza di s. Giacomo ; e poi da alcuni commessari presentati furono per l'approvazione all'accennato porporato. I capitoli erano: che dalla città i birri si licenziassero: che liberamente la farina ogni cittadino vendere potesse; che ne' privilegi militari mantenuti fossero : e che per la presente sollevazione criminalmente non si procedesse, Il cardinale, letti e considerati questi capitoli, approvò solamente quello di poter vendere la farina.

Non avendo potuto il cardinale disarmare la plebe, pure vennesi ad un accordo: che sulle armi soli 250 uomini si tenessero per la quiete e sicurezza della città da pagarsi dal comunale erario: perchè temevasi, che questa sollevazione non si rivolgesse a saccheggio e a furti.

Il dì 3 di maggio pubblicossi la certezza, che le truppe spagnuole fra poco sarebbero venute come nemiche. Per cui il cardinale vescovo tentò colla maggior forza di persuasione di disarmare il popolo, adoperando anche le lagrime. Nulla avendo potuto ottenere, se ne parti da Veletri alle ore 18 con tutta la sua famiglia alla volta di Cisterna, donde passò in Roma. In questa circostanza non può esprimersi la confusione, il terrore e la costernazione, che occupò l'animo de' cittadini pacifici , che non avevano preso parte nella sollevazione. Aveano essi nemici dentro e fuori della città. Dentro erano i sollevati , che non permettevano ad alcuno di uscire allo scampo: di fuori erano le truppe spagnuole, che sapevasi, essere pronte ad assalire la città, a volerla trattare come nemica con metterla a ferro e a fuoco. Ognuno in tale frangente cercava di salvare almeno la vita, non potendosi in quell' angustia porre in salvo la roba : neppure ciò eragli permesso. Ma mentre scurgevasi la disperazione negli animi de pacifici cittadini , degli ecclesiastici e delle donne, che credevano essere quello l'ultimo giorno della loro vita, e certa la rovina della loro patria, ricorsero a' piedi della loro grande protettrice piangenti innalzando voti al cielo, (cosa in vero prodigiosal ) apparve in un momento la salvezza de' cittadini e la sicurezza della città. Trovò bene il modo la ss. Vergine delle Grazie di proteggere e mettere in sal-

vo la vita e la roba degli afflitti suoi figli : poichè inspirò nello stesso giorno 3 di maggio a' sollevati di deporre le armi. In un istante alle ore 23 videsi la città sgombra dagli armati, e tornata nella tranquillità: le porte e le mura della medesima abbandonate da' presidi de' sollevati. Questi, ch' erano stati inesorabili a tante preghiere, a tante rimostranze, e a tant' esortazioni del loro vescovo, degli ecclesiastici, e di persone qualificate, all'improvviso da loro stessi e di unanime consenso disarmansi. Allora tutti i cittadini , a riserva di pochi , abbandonarono le proprie case, uscirono dalla città portando seco quelle poche supellettili ed oggetti preziosi, che poterono. Chi partì alla volta di Roma, chi rifuggiossi ne' paesi circonviciui, e chi ritirossi nelle vigne più loutane, e ne' boschi. Sapevasi che grandi preparativi di ostilità avean fatto gli spagnuoli per invadere Veletri : poichè oltre le truppe, che stanziavano in Valmontone, aveano chiamato un forte distaccamento di fanteria da Orbitello, e 1200 soldati da Napoli con alcuni pezzi di artiglieria e sei mortari da bomba. Questi fecero alto in Piperno, e di la retrocessero verso Napoli, allorchè seppero il disarmamento della città.

La stessa sera de' 3 maggio furono spediti dal magistrato due ecclesiastici al generale spagnuolo in Valmontone, per informarlo, che questo popolo era sedato, a e per iujitarlo a venire con sicurezza. Il di 6 prima domenica di maggio gioruo festivo di Maria ssina delle Grazie senz'aleun preventivo avviso entrò in Veletri un forte distaccamento di truppe e di cavalleria e di fanteria col loro generale e 87 ufficiali. Fu il generale complimentato dal vice-governatore e dal magistrato. A tu: fi fu

somministrato l'alloggio, e dato il bisoguevole. Il primo pensiere del generale spagnuolo fu di ordinare con editto a' cittadini di depositare gli archibusi nel palazzo Ginnetti sua residenza nel termine di tre ore sotto pena della vita. Da molti si obbedi. I fucili depositati furono in numero di 1026. Ai 14 di maggio vennero arrestati ventinove cittadini creduti dagli spagnuoli complici della sollevazione: molti però ne rilasciarono. Nella mattina del seguente giorno fu circondato il pubblico palazzo da un distaccamento di cavalleria, che sequestrò i priori e 'l vice-governatore a' quali un ufficiale a nome del generale richiese lo sborso di dodici mila scudi nel termine di ore 24 ; quale contribuzione fu ristretta a scudi ottomila. Il giorno 16 furono saccheggiate le case di diversi cittadini creduti dagli spagnuoli rei della passata sollevazione. Demolirono da fondamenti la casa di Gaetano Bauco in via di s. Antonio Abate, come uno de' primi autori della sollevazione. Nello stesso giorno fu pubblicata ed affissa la taglia contro il suddetto, e contro Domenico Pinciarelli col premio di cento doppie se venissero consegnati vivi ; e di doppie ottanta a chi presentasse la testa di alcuno di essi : ma nel giorno 26 il generale fece staccare dal trombetta il bando affisso contro i suddetti, e fece pubblicare il perdono.

Maucava la biada per la cavalleria: onde a' 3 di giugno ordinato fu agli agricoltori di mietere immantenente la biada. Quest' ordine sì pressante fece conoscere, che la permaneuza della truppa spagnuola in Veletri sarebbe stata a tutto giugno, o a tutto l'estate. Il motivo di credere ciò, erano i dissapori nati fra il re di Spagna e 'I papa a causa della sollevazione di Trastevere e dell' attentato commesso d'insultare il palazzo dell'amba-

sciatore spagnuolo, il quale parti da Roma con tutti i suoi nazionali : e nello stesso tempo fu licenziato da Napoli il nunzio apostolico. Questa vertenza faceva credere, che le truppe accennate fatta avrebbero dimora in Veletri per suggezione di Roma. Finalmente accomodate queste vertenze fra Clemente XII e I re Carlo, ai 15 di giugno per mezzo di corriere straordinario ebbe ordine il generale spagnuolo di sloggiare da questa città, e di marciare alla volta di Napoli. Questa notizia di quanto giubilo riempisse gli animi degli afflitti veliterni, non può descriversi.

A' 7 di giugno adunque incominciò la partenza delle truppe spagmuole da Veletri: secoloro condussero sedici cittadini carcerati, e portarono via tutte le armi depositate. Gaeta servi a quest'infelici di carcere. Finalmente ai 14 restò affatto sgombra questa città da'soldati. Subentrarono però alla custodia di Veletri le truppe del papa venute in buon numero con molti birri e commessari criminali. Furono arrestati molti altri cittadini come autori o complici della sollevazione; e processati condannati venuero alla galea: una alle pregliiere del cardinale Barberini si rei del tumulto, eccettuati Fabrizio Strenguaza e Stefano Coluzzi, al quale per essere molto possidente e ricco, fu fatta pagare tutta la spesa del processo in souli 895.

Seguita poi la totale riconcilizazione della corte di Spagna con quella di Roma : a' 24 di ottobre 1737 rilasciati e liberati furono dalla fortezza di Gaeta i veliterni carcerati fino dai 7 di giugno 1736. A' 15 di novembre tomarono in Veletri ricondotti tutti gli archibusi portati via dagli spagnuoli , corrispondenti nel numero , ma molti scambiati e molti guasti. Così finì questo gravissimo disastro per questa città, che sembra essere destinata dal ciclo ad essere travagliata dalla nazione spagnuola. Quello, che sarò per accennare in seguito, sarà più funesto, e memorabile de' due marrati.

Chi mai può dubitare, che questo terribile infortanio cessato in un momento senza impulso alcuno, di unanime consenso di tremila e più armati e a tempo opportuno, non sia stato un prodigio impetrato da Dio a prò di Veletri dalla sua protettrice la Vergine ssma delle Grazie? Imperocchè dopo soli due altri giorni, che i veliterni persistito avessero nella rivolta, e che giunte fossero le truppe chiamate da Orbitello, alle quali era stato promesso il saccheggio della città, non vi sarebbe stato più tempo per evitare la desolazione della medesima. Per questa singolare protezione vo-Iendosi mostrare grati i veliterni verso la loro sovrana benefattrice . stabilirono di celebrare una solenne festa in di lei onore nella domenica che cadde al primo di luglio 1737 con grande apparato e solenne processione, dopo la quale cantato fu l'inno di ringraziamento. La frequenza e divozione del popolo fu grande. Intervennero a quest' atto di religione il clero secolare e regolare : tutto il corpo della magistratura e della nobiltà : tutte le confraternite e gran numero dei cittadini, che coi cerei accompagnavano la sacra imagine.

Il cardinale Barberini morì in Roma ai 27 di agosto; a lui successe nel vescovado e governo di Veletri il cardinale Pietro Ottoboni, che prese possesso per procura a'6 di settembre, e vi fece il pubblico ingressoagli 11 di novembre. Per poco tempo egli governo di tat chiesa e città: morì ai 28 di febbrajo del 1740. Era reputato questo cardinale per tomo di lettere e amante de'letterati , de'quali fu sempre generoso mecenate.

Il cardinale Tommaso Ruffo subentrò al vescovado e governo di Veletri, nel marzo del 1740. Egli destinò per suo uditore in questo governo il prelato Gian Angiolo Braschi, che in seguito pervenne al sommo pontificato col nome di Pio VI. Appena Ruffo prese le redini di questo governo, pubblicò un bando generale contra ogni sorte di delitto, assegnando le pene proporzionate a ciascan delinquente il primo di Ottobre 1740. Sotto il governo di questo cardinale innalzossi la grandiosa fabbrica de' pubblici granai e delle dispense e conserve dell'olio per beneficio dell'annona. Quelli sono sufficienti a contenere ottomila rubbia di grano, e queste cinquecento carichi di olio. Si estese ancora sotto questo governo la giurisdizione territoriale della città : percliè fu incorporata a questa mensa vescovile l'abazia di s. Bartolommeo detta del Peschio, che apparteneva al cardinale vescovo di Frascati.

Nell'auno 17/3 a' 31 di gennajo in Roma passò in seno del suo Dio suor Angiola Caterina Borgia nata in Veletri da nobile prosapia. I di lei genitori furono Clementé Erminio Borgia e Cecilia Carboni: fu battezzata nella chicas parrocchiale di s. Clemente 3' 44 giugno 1694. Visse ella nel secolo fra l'esercizio delle virtà cristiane, e vi fece eziandio voto di castità. Le si opponevano i genitori per prendere lo stato monastico: ma nel tempo, che il ven. Antonio Baldinucci Gesuita predicava in Veletri in occasione della missione, conferi Angiola cel medessino la sua vocazione. Persuasi da questo

i di lei genitori la collocarono nel monastero di s. Lucia in Selce in Roma a' 24 di giugno 1717 dove nell'anno seguente a' 24 di febbrajo assunse l'abito monastico, e professò a' 19 di marzo 1719. Ella visse santamente, e morì con grande fama di santità; per cui con autorità apostolica le fu incominciato il processo per la beatificazione, ed ebbe il titolo di venerabile. Non conoscesi il motivo della sospenaione di questa causa.

# CAPO XI

### SOMMARIO

Guerra accesa fra l' Austria e la Spagna pel possesso del regno di Napoli. Il re Carlo III si attenda in Veletri. Il generale austriaco occupa le alture dell' Artemisio e dello Spino. Gli Austriaci tagliano i condotti , che conducono l' acqua in Città. Questi sorprendono Veletri ai 10 di agosto del 1744; la saccheggiano e la incendiano. Sono rispinti e sbaragliati da' Napolispani. Sono disfatti ancora sul monte Artemisio. Malattie mortali dominano in ambedue gli eserciti. Al primo di novembre il generale Austriaco alza il campo e marcia alla volta di Roma. Viene inseguito da' Napolispani. Carlo III torna a Napoli. È travagliata Veletri da un male quasi contagioso. Gian Carlo Autonelli fatto vescovo di Dioclia e suffraganeo di Veletri. Muore il cardinale Ruffo: gli succede il cardinale Pier-Luigi Carafa. Passa agli eterni riposi Fra Filippo Visi veliterno: pende la causa per la di lui beatificazione. Il cardinale D'Elci al vescovado, e al governo di Veletri. Bolla di Clemente XIII che proibisce alcune costunanze nel suo stato. Al defanto cardinale D'Elci succede il cardinale Giuseppe Spinelli. Sua riforma ne' tribuuali e rigorosa giustizia. Gli succede il cardinale Cavalchini: sua esattezza nella giustizia, e nella pubblica anunin strazione.

La guerra accesa nella Italia tra la Spagna e l'Austria pendeva da dubbia fortuna. Dopo varie battaglie, celebre fu quella data presso Camposanto sulle sponde del Panaro. Da ambe le parti si combatte con tauto impegno e con esito si dubbioso, che gli uni e gli altri gloriavansi d'essere rimasti superiori. Ma, aumentate le truppe degli Austriaci pe'nnovi riuforzi, e fatti questi più animosi pel comando di tutta l'armata affidata al principe Lobkovvitz, incominciossi ad incalzare con maggior forza gli spagnuoli, e con più ardire ad inseguirli. Ridotto l'esercito spagnuolo a poco numero per l'accennato conflitto camposantense, e per le giornaliere fatiche, e per le lunghe e continue marcie : sì aucora per le frequenti disserzioni, che con nuove leve rimpiazzare non potevansi : sì per la ristrettezza del tempo , sì perchè il mare donde gli spagnuoli nuovi rinforzi aver potevano, era dalla flotta Inglese bene guardato: convenne al generale spagnuolo prendere altre misure. Conoscendo egli il pericolo, se con iscarso numero di soldati si affrontasse, e prevedendo la mancanza delle vettovaglie, e la possibilità di essere da' nemici circondato, che del doppio le sue truppe superavano, stabili di fare una onorevole ritirata nel regno di Napoli. Approvato il suo consiglio, mosse l'accampamento all'improvviso da Pesaro, e senza opposizione alcuna con tutta l'artiglieria e bagaglie entrò nel regno. Per tale felice ritirata assai fu lodato il valore e la perizia dell'arte militare del Conte Gages Fiamingo.

Il principe Lobkowitz spedisce una gran parte delle sue truppe, che sino alle rive del Tronto persegnitarono l'esercito spagnuolo; ed egli pianta il campo nella Marca di Ancona. Ivi attento alla somma della guerra, e dubbioso da qual parte rivolgersi dovesse, attende gli ordini dall'Austria. La imperatrice Maria Teresa nella risoluzione della impresa del regno di Napoli persisteva. Dibattuto alla presenza di lei questo importante affare, deliberossi d'invadere quel regno. A Lobkowitz pertanto ordinossi, che tosto col suo esercito alla volta di Napoli si dirigesse. Il generale austriaco alza il campo dalla Marca: pensa marciare negli Abruzzi: ma, sembrandogli que' monti alla meditata impresa troppo ardui, deliberò di rivolgersi verso Roma: onde avere più comodo il viaggio per quel regno, colla speranza di muore ribellione nella provincia di Campania e nella stessa Metropoli mediante la vicinanza del suo esercito. Penetratasi dal re Carlo questa deliberazione di Lobkowitz verso questa parte tutte le forze militari rivolge. Egli fu persuaso dal saggio consiglio di Gages, che sosteneva esser cosa più decorosa per la reale dignità, e azione più gloriosa per un militare, l'andare incontro al nemico, che, dimorando in casa, essere assaltato. Mosso il re da queste ragioni alza il campo da s. Germano, piega alla volta di Arpino: di la a Veroli; indi giunge in Anagni, ove si attenda: ma poco dopo presso Valmontone per soli quattro giorni si trasferisce.

Jutanto il generale austriaco a grandi giornate verso Roma si dirigge. Fa alto per poco a Monte Rotondo: di la passa a Marino. Saputosi da Carlo la vicinanza del n'mico, non pensa più di porre stanza a Frascati (come stabilito avea) comanda, che si occupi Veletri, non già con auimo di stanziarvi, ma di dare soltanto ripo-

so ai soldati. Lolkowitz senza indugiare muove da Marino, copre Nemi, e Geuzano confinanti con Veletri. Veggonsi sfolgorare sul monte, che domina questa città le armi austriache. Il re Carlo ciò vedendo presenta la battaglia: ma Lolkowitz da vicino mirando tutto l'esercito Napolispano, e considerando le difficili e spesse valli, che intermettevansi fra il suo e l'esercito del re, e che il suolo farevano rotto e difficoltoso ad esser corso, spaventato dalla difficile impresa, stimò bene di rimanersi. Il re allora ordinò, che si attendasse in Veletri, che lontana era dal campo nemico non più di quattro miglia.

Lobkowitz fissa Nemi per centro del suo esercito. L'ala sinistra occupa i monti e paggi, che quella terra circondano. La destra colla maggior parte della cavalleria dal monte Artenisio sino a Civita Lavinia si stende. Il re Carlo fissa Veletri per centro; vi stabilisce il suo quartiere generale; ed celi alloggia nel palazzo de' marchesi Ginnetti. Il corno destro dell'accampamento sino alle alture dell'Artemisio stendeasi. Il sinistro piegava dalla porta napolitana sino alla chiesa di s. Maria dell'Orto, dove stava a guardia buona parte della cavalleria. Sull'altura de' Capucciui viene piantato un forte di numerosa artiglieria munito. Il terreno, che gira attorno a Veletri, è ineguale : s' incontrano frequenti colli, valli e ·fossi: quivi siepi, orti, vigneti, albereti, casali, cose tutte, che non rendono agevole lo spazio alla cavalleria. Lontano circa due miglia verso settentrione si mira la continuazione di alcuni colli, che uno più sopra dell' altro salendo a formare vengono il monte più elevato detto Artemisio. Questa eminenza mostra il più bello e

il più magnifico prospetto, che all'intorno presenta le più amene, le più deliziose e remote vedute. Prossimo a questo sorge altro monte meno elevato appellato Spino, che piega verso il campo Austriaco. Ambedue queste alture dapprima occupate furono dagli Austriaci.

Conoscendo il generale Gages la necessità d'impadronirsi di que'monti, che alla città sovrastano, e che da lungi tutto il campo sagnuolo scoprono, con improvviso assalto a' 15 di giugno di notte tempo gli occupò, scacciandone del tutto i nemici, che ne andaron in rotta. Da questo inefice successo spaventati gli Austriaci in tale costernazione si posero, che molti, presa la fuga, pervennero sino a Roma: ove accresciuto il rumore dalla sparsa voce di una distatta, furono chiuse le porte di quella Metropoli. In questa giornata, se i Napolispani a combattere seguitato avessero, per confessione degli stessi nemici, compiuta vittoria riportato avrebbero. Rincorati gli Austriaci tornano alla zuffa; riacquistano il monte Spino, che bene fortificatolo sel mantennero.

All' escreito spagnuolo non mancavano munizioni ne da guerra, ne da bocca. Aperta gli era la via di Napoli. In Veletri però penuriavasi di acqua, essendo stati tagliati i condotti, che l'acqua alle sue fontane conducevano: poiche la sorgente è vicina a Nemi terra già occupata da'nemici. A tauta disgrazia rimediossi con iscavare pozzi, e con cereare all'intorno della città vene di acqua dispersa. La cavalleria poi doveva portarsi per ben tre miglia lungi dal campo nel fonte situato nel quarto di Paganico. Lolkowitz frattanto era non poco costernato. Molte imprese tentato avea: ma tutte gli erano riuscite senza effetto. Fragli svanita la sollevazione tentata nel regno: inutile fa lo sforzo d'impedire, che le vittovaglie nel campo spagnuolo giungessero e senza vantaggio vide l'operazione di avere tagliato i condotti della acque pel mantenimento della città e dell'esercito. Rendevalo inquieto la sparsa voce, che per sua colpa eransi perdutti i loughi più eminenti, e specialmente il monte Artemisio: risolvette perciò di venire all'ultimo tentativo, onde risarcire la sua riputazione con aprirsi la strada al regno di Napoli.

Gli eserciti nemici stanziavano l'uno vicino all' altro, ma l'Austriaco era guardato con maggiore diligenza e cautela del Napolispano; del quale l'ala sinistra era male custodita, nè abbastanza munita; come la vicinanza del nemico richiedeva. Il convento degli Agostiniani colla chiesa di s. Maria dell'Orto lontano un terzo di miglio dalla porta napolitana poteva essere un forte propugnacolo, se fosse stato bene munito. Il generale spagnuolo opinava, che i nemici mai pensato avrebbero di accostarsi alla punta dell'ala sinistra, e per la distanza dal loro campo, e per la difficoltà delle vie. e pe' lnoghi stretti dalle frequenti vigne e dagli albereti : onde tutta la sicurezza dell'esercito spagnuolo da questa parte riposava sopra la guardia di pochi soldati. che stanziavano nell'accennato convento. Anzi egli sospettare doveva essere quella parte facile alle insidie e per le lunghe valli, e per gli spessi vigneti circondati da' siepi ed ingombrati da frondosi arbori, fra quali qualunque squadra occultar poteasi.

Il generale austriaco bene conosceva l'errore del condottiere spagnuolo per mezzo di esploratori, di disertori, e di alcuni cittadini che o fosse per odio, o per guadagno di tutto il tenevano infornato. Stabilì egli adunque di assalire all' improvviso l'ala sinistra del menico, d'invadere la città, e di sorpendere lo stesso e nella sua abitazione. Nel tempo stesso determinato avea di attaccare l'ala destra sino alla sommità dell'Artemiso, e di forzare le fortificazioni sulle alture. In tal guisa opinava, che più facilmente, e con maggiore celerità oppressi sarelibero stati i nemici colti all'impensata, e da doppio assalto distratti.

Il giorno 10 adunque di Agosto del 1744 sarà celebre per la memoria di una impresa la più audace e la più ben pensata, ma male eseguita. Lobkowitz fa muovere dal campo una parte considerabile di trappa sotto il comando del conte di Broven : gli ordina , che si distenda verso il mare come per foraggiare, donde l'esercito austriaco le vittovaglie riceveva per mezzo della flotta inglese, che spesso di fronte appariva su quella spiaggia, e che a questo fine, e per nodrire l'inganno del nemico erano in quel giorno ivi vicino alcune navi apparse: ma ad altro tendevano questi movimenti. Fra pedoni e scelta cavalleria sei mila uomini questa colonna numerava. Sul fare della notte si avvanza con gran silenzio ( ignorando i soldati dove fossero condotti ). Finalmente fecesi alto nella valle, ov'esiste nna fonte poco distante dall' accannata chiesa di s. Maria dell'Orto, per attendere la cavalleria, che avea fatto un giro più lungo, e imbarazzato. Quivi viene riferito a Brovvn esser fuggito un suo soldato alla volta del nemico. A questo avviso non poco sorpreso il Conte non si ristette : scuopre subito a' soldati l' impresa da eseguirsi. Incoraggisce tutti con premi e larghe promesse: gli anima alla battaglia : e da il segno della scorreria. Si avvanzano con indicibile coraggio gli Austriaci, alla testa de' quali era il marchese Novati : sorprendono all' impensata le ascolte, che sono uccise: e fanno empito da ogni parte. La cavalleria spagnuola, che quivi era attendata, e stava a mala guardia fu sorpresa. Alcuni soldati furono uccisi, altri fatti prigionieri , e per la maggior parte dieronsi alla fuga. Agli abbandonati cavalli furono tagliati i garretti : oude restassero inabili a più servire , e vivere. Il reggimento de' fanti irlandesi, che succedeva fece della resistenza, e sempre bravamente combattendo verso la città si ritiraya, per difendarla di dentro. Ma la porta di essa trovossi chiusa: onde costretti disperatamente a difendersi , circondati e sopraffatti da' nemici maggiori di numero, furono tutti tagliati a pezzi. Fra questi con estremo cordoglio di chi conosceva il merito militare, restò sul campo il loro generale Macdonal.

Gli assalitori finora vittoriosi avventansi contra la porta della città, a infrangono, e senza opposizione vi cutrano. Nello stesso tempo avvisato il re dell'improvviso ascalto de' nemici, balza dal letto, cinge la spada, e circundato dal suo corpo di guardia fugge dal- palazzo, e pel prossimo giardino portasi nel forte de' Capuccini. Quivi col re rimironsi il duca di Modena, e l'ambasciatore di Francia. Il duca di Castropignano solo restò in città per comando del re: onde tentare, se a tanto disastro poteasi porre argine. Intanto egli si avvanza nel-

l'ala destra con forte animo: esorta i soldati, e comanda da espertissimo capitano.

Gli Austriaci, infranta la porta della città, prese nove bandiere militari; che ivi riunite ritrovarono già appartenenti agl' Irlandesi, dividonsi in tre colonne. La prima a destra diriggesi per la via del Matano, ( ora di Metabo ) che al palazzo Ginnetti residenza del re conduce. La seconda a sinistra verso settentrione si avvanza, per occupare la parte più elevata della città, il palazzo pubblico, e'l convento de' minori Osservanti. La terza per la via corriera, che attraversa di lungo tutta la città, marcia più numerosa. Così ordinate le schiere, slangiansi furibondi entro la città gittando nelle case fasci accesi incrostati di zolfo, e miccie infocate cagionano una confusione, un terrore, un disordine, una strage, un incendio, che difficilmente può descriversi. Esisteva un forte deposito di polvere nella chiesa di s. Crispino, che rimane a ridosso delle mura della città a ponente. Di la passo porzione della schiera tedesca, che marciava per occupare il detto convento. I soldati, che o forse non sapevano esistere ivi la polveriera, o per l'avidità del bottino , la trapassarono. Nel rinculare poi che fecero, se l'avessero incendiata, oli quale grave danuo avrebbe sofferto la città tutta! E ancorchè all'intorno di quella chiesa ardevano delle cose incendiate : pure ella, quasi per un prodigio, restò illesa.

Il popolo veliterno non assuefatto alla guerra, costernato dal timore e preso dal più terribile smarrimento non sapeva come salvarsi, ove nascondersi. In tutte le case udivansi grida di spavento mischiate con pianti e lamenti. Tutti temevano, che quel giorno mettesse termine alla loro vita , disperdesse le loro sostanze , e che fosse l'ultimo della fatale distruzione della loro patria. Gli Austriaci e col ferro e col fuoco percorrono e spargonsi per una gran parte della città, uccidendo quanti loro si presentano o armati, o disarnati. Aprono, a viva forza le case, saccheggiandole senz'alcun riguardo ai beni de' cittadini , come se loro nemici fossero , e parte in questa lite avessero. Quanti Spagnnoli e Napolitani furono trovati, che alloggiavano nelle case de'cittadini o furono necisi, o fatti prigionieri. Già molte contrade della città erano in balia de'nemici, e in preda del fuoco: e pure in tale frangente non fuvvi alcuno, che di resistere tentasse. Ciò accadeva, per essersi sparsa voce per la città tutta, che l'esercito Napolispano era stato disfatto, e che gli Austriaci erano vincitori. Questi nell'avanzare per la via corriera posero il fuoco, e saccheggiarono il palazzo del conte Toruzzi albergo del duca di Modena. Fu tutto saccheggiato il palazzo del cavaliere Niccola Gregua, dimora dell'ambasciatore di Francia; ma più degli altri fu posto a terribile sacco quello del cavaliere Buzi , dove abitava il conte Gages generale di Spagna.

In si grave e în si pericolosa fortuna, sembrava, che i Napolispani affatto oppressi fossero; tuttavia non avvilironsi. Gli Austriaci datisi alla rapina erano intenti più alla preda, che a vincere. Il generale Gages, che di buou mattino visitava le ascolte, essendo giunto nel mezzo del campo conobbe il tunulto, che eccitavasi nell'ala sinistra, e subito gridò: alle armi. Comandò, che diverse schiere colà accorresserò. Egli poi sospettando (come avvenue) che gli Austriaci nel tempo stesso tenta-

to avrebbero di attaceare l'ala destra, l'Artemisio e tutte le fortificazioni, colà corse presto al rimedio. Era egli sicuro essere bastante presidio nella difesa della città sotto il comando del duea di Castropignano capitano valarosissimo: come bene il dimostrò in questo fatale cimento.

Dall' incendio della eittà conoscintosi da Lobkowitz, che la sua truppa forzato avea l'ala sinistra del nemico, e che già erasi impadronita di Veletri, fa marciare tre mila de' più bravi fauti. Questi in due colonne divisi assaltano il monte Artemisio. Gli Spagnuoli sorpresi difendousi debolmente : nè resister potendo al forte urto degli Austriaei abbandonano eolla fuga quell'altura. Quindi col medesimo empito investono la seconda e terza fortificazione, andando sempre gli Spagnuoli in rotta. Ma il re , il generale Gages e gli altri capitani tanto adopraronsi colla voce e coll'esempio, che radunate le legioni de' veteraui, de' provinciali, della regina, e di Macedonia spinsero di nnovo tutte queste trappe rianimate alla battaglia. Nasee uua grande zuffa. Il riscontro divenne fierissimo. Si fece da ambe le parti una grande strage, nella quale perirono ancora alcuni primari ufficiali. Per lo qual rincalso tanto terrore penetrò nelle truppe austriache, ehe sembrava loro d'essere da'nemici circondati. La maggior parte de' soldati , gittate le armi e datisi alla fuga, si precipitavano dalle balze, e per la caduta fracassati estinti rimanevano. Gli altri tutti, come potevano, feeero al campo ritorno: dopochè in vano aspettato aveano il riuforzo, che Lobkowitz avea credato bene di non mandare. I Napolispani, uccisa più della terza parte de'nemici, in poco tempo il perduto

Artemisio riacquistarono: e con indicibile coraggio i fuggitivi inseguirono.

Mentre sopra il monte ciò avveniva, nella infelice Veletri accadevano cose di alto rilievo. La confusione, il furore, l'incendio e le morti non commossero punto l'animo di Castropignano. Egli con placido ma forte consiglio ordinò quanto l'istante pericolosissimo esigeva. Dispose le truppe in modo , che divise in tre colonne a' nemici facessero fronte. Questi tentavano di occupare la piazza del comune, il convento degli Osservanti e la parte più elevata della città appellata Castello. Gli spagnuoli in frotta per un quadrivio si avventano coraggiosamente contro gli aggressori, che colla morte di molti furono rispinti. La stessa fortuna sperimentarono gli Austriaci, che i loro sforzi rivolgevano nella via, che al palazzo Ginnetti abitazione del re conduce. Ma con più vivo ardore, e con inbicibile furore nella via corriera combattevasi, essendosi gli spagnuoli cacciati in mezzo alla mischia. Quivi fu sparso un gran sangue, perciocchè non solamente per la via si combatteva, ma da' tetti e dalle finestre lanciavasi ogni sorte di armi su i combattenti. Gli Austriaci avendo guadagnato le case, con continue archibusate proteggevano i compagni, che avanzavano, facendo strage orribile de'Napolispani.

Erano lontani gli Austriaci dalla piazza maggiore detta del Trivio non più di trenta passi, ed erano per afferrare la vittoria. Opponevansi loro lentamente Valloni, e Fiaminghi. Il conte di Beanfort loro capitano uomo di singolare coraggio e sperimentato valore accorre a tauto pericolo. "Perchè vi arrestate, disse, o soldati, quud tempo aspettate per mettere in prova il vostro valore? Questo è il giorno, che immortalerà il nostro nome. Rianimati così gli Ufficiali e soldati, sguaiutat la spada, egli avanti a tutti percorre. Esortando, combattendo, e facendo strage de' nemici viene mortalmente ferito: tuttavia non si arresta, combatte ancora, finchè sentivivo è tratto finoti dalla pugna (1). Allora i suoi soldati, giunta la rabbia al furore, vedendo il loro capitano estinto con maggior violenza si fanno strada in mezzo alla mischia con tale inresistibile impeto, che gli Austriaci si ristettero, e poscia rincularono. In un punto caugiossi la fortuna. Le vie erano seminato di cadaveri tedeschi. Gli aggressori sul momento d'impadronirsi della città, e sicuri della vittoria sono sbaragliati e posti in fuga dagli

(1) Le ossa di questo valoroso Capitano riposano in un deposito in mezzo del pavimento della chiesa di s. Giovan Battista: dove leggesi in un gran marmo il seguente epitaffio.

## D. O. M.

AETERNAE . MEMORIAE

FRANCISCI . DE . CROY . COMITIS . DE . BEAVFORT

S. R. I. PRINCIPIS

SVMMA . NOBILITATE . APVD . BELGAS . LONGE . CLARISSIMI HISPANIENSIVM . PHILIPPI . V. REGIS . COPIARVM . LEGATI SIVE . TENENTIS . GENERALIS

QVOD . VALLONYM . EGREGIIS . COHORTIBUS . ADHIBITIS GERMANOS . NOCTYRNO . IMPETY . VELITRARYM . POTITOS OPPIDO . EXPYLERIT

STRENYVS . MANY . AEQVE . ATQVE . CONSILIO . BONVS ACERRIME . DEMICAVERIT

GRAVISSIMO . ACCEPTO . VYLNERE

PRAECLARA . MORTE . MAXIMAM . SIBI . GLORIAM . PEPERERIT
MARCIIIO . DE . CROY . MITISSIMIS . MORIBVS . VIRO
FORTISSIMOOVE . LEGATO . P.

OBILT . EID . AYGYSTI . ANNO , REPAR . SAL. CIDIOCCXLIV.

assaliti, sgombrando scompigliatamente la medesima. Il marchese Novati non sapendo la rotta de suoi, per esersi indugiato nella casa de Conti Toruzzi, ove abitava il duca di Modena, per impadronirsi delle carte del gabinetto di lui, fu fatto prigioniere. Il generale Brovyn, che stava alla coda, che ancora non era entrato nella citta, intesa la prigionia di Novati, e veduto il furioso rincalzo de suoi, sonò a raccolta, e tornossene subito nell'accampamento.

Sgombrata da' nemici Veletri, il duca di Castropignano, che aveane diretto la difesa, in quel frangente pose alla custodia della porta napolitana quelle schiere, che dalle accennate tre vie, dopo avere rispinto il nemico, in una si riunirono nella piazza di s. Giacomo. Frattanto egli passò ad informare il re della impresa felicemente riuscita. Il re comanda allora al duca, che senza indugio s' insegua l'oste nemica ricondotta da Brown. Comanda ancora al generale Gages di discendere dall'Artemisio, e di sorprendere il vicino campo nemico. Nata controversia sulla via da prendersi : e mentre su ciò deliberavasi, ebbe tempo il nemico di ritirarsi negli alloggiamenti, di fortificarsi e di prepararsi alla difesa, se assalito venisse. Il re per tale ritardo richiamò il suo ordine, e volle, che a' soldati affaticati riposo si desse: avendo eglino combattuto dall' albeggiare sino all' ora nona : che i feriti si curassero , e le strade da' cadaveri si sgombrassero. Per questa lugubre operazione il re obbligò tutti i possidenti veliterni a somministrare ciascuцо ин uomo a loro spese. Può idearsi prepotenza, е сгиdeltà simile? Gli Austriaci ritiraronsi da Veletri carichi più di bottino che di lode. Per l'avidità di rubare perdettero eglino la gloria di una impresa, che stata sarebbe immortale, se da valorosi compita l'avessero.

Nel di seguente il re, dopo aver lodato i capi dell'esercito, dopo avere rimeritato i più valorosi, e dopo avere riempito di grandi speranze tutta la truppa, le sue mire rivolse a dar sesto a tanto sconvolgimento. Condanna un cittadino all'ultimo supplicio: essendogli stato riferito, che per la slealtà di alcuni veliterni il suo esercito tanto disastro ricevuto avesse. L'infelice condannato fu Cesare Poccia della parrocchia di s. Clemente. Molti furono gli arrestati; fra quali due fratelli della nobile famiglia Albrizi con un loro servo. Con invenzione di crudeltà del tutto nuova fu questi tormentato, per costringerlo a confessare contro i suoi padroni : gli strinsero fra le dita delle mani la miccia accesa del cannone. Il servo innocente, come innocenti erano anche i padroni, sostenne il fiero tormento: per cui perdè l'uso delle dita, e dopo pochi giorni morì di spasimo nelle carceri, I fratelli Albrizi furono rilasciati.

Comanda il re, che con maggiore accuratezza gli alloggiamenti si fortificassero, e con maggiore diligenza alloggiamenti si fortificassero, e con maggiore diligenza si custodissero; che la porta napolitana e l' convento di s. Maria dell'orto di numerose truppe, di ripari, di fosse, di bastioni, e di artiglieria si munissero; e che dagli Abruzzi richiamate le truppe in Veletri si riunissero. Così assicurato il campo napolispano, stettero i due eserciti in osservazione senza mescolare le mani in hattaglia sino a tutt'Ottobre.

Dopo il fatto d'arme seguito ai 10 di agosto fu il campo tedesco talmente bersagliato dal cannone e dalle bombe scaglir te dall'Artemisio, che fu costretto Lobkowitz 18 a muoverlo, e ad avvicinarsi più a Monte Secco e a Civita Lavinia. Al primo di settembre lo spiano del pane facevasi a conto dell' abbondanza. Non eravi alcuno, che panizzare volesse per la maucanza della legna e dell'acqua, e più per la difficoltà di macinare il grano, che non mancava. Commettevasi perciò la farina forastiera, che non essendo di buona qualità, il pane non si avea salubre. Le altre grascie non mancavano, ma erano carissime. Aggiungevasi una stagione secca e calorosa, che l'angoscia de' cittadini raddoppiava per la mancanza dell'acqua. Proclamossi un editto, che proibiva agli osti e bettolieri di vendere il vino al prezzo maggiore di paoli dodici al barile: ordinava a' cittadini di dare l' assegnazione del proprio vino. Agli otto di settembre da una commessione particolare vennero visitate tutte le grotte della città , per verificare la quantità delle botti di vino esistenti. Si conobbe la mancanza di questo genere, per cui ordinossene l'estrazione dal regno di Napoli, onde venisse questa piazza provveduta.

Si temporeggiava, sperando, che la difficultà de vivcor le malattie, che in amendue i campi infuriavano,
forzato avrebbero l'avversario a ritirarsi, Ma l'uno e l'altro ostimatamente ai rimanevano. Finalmente Lobkovvitta
risolvette di sloggiare da questo cielo tanto pel suo esercito malefico. All'improvviso di notte tempo il primo di
novembre alzò il campo, e si tolse dalla vista di Veletri, dirigendosi verso Roma. Il re Carlo, veduta questa
fuga, fece subito marciare il suo esercito sotto il coman-

do del Duca di Modena, e del conte Gages per inseguire il nemico (4).

Si gli Austriaci come i Napolispani stimaronsi vincitori in Veletri. De' primi rimasero scarificati circa 2700, e de' secondi circa 4000, Il re Carlo seuc'altra prova di armi, dopo avere visitato in Roma il pontefice Benedetto XIV, toruossene in Napoli , restando assoluto e pacifico sovrano di que le regno.

. In Veletri poi, dopo tanti e sì gravi danni, scoppiò una specie di pestilenza. I patimenti sofferti per la mancanza di buoni cibi e di acqua salubre, i timori continni, le orribili scene, che i cittadini aveano veduto di ferite , di saccheggi , d'incendi e di uccisioni aveano talmente commosso la loro fantasia, e aveano sì fattamente guastato la loro complessione, che i corpi divenivano un masso di morbi funestissimi. Le chiese ripicne di ammalati, e di moribondi; i cimiteri cresciuti ogni giorno di nuovi cadaveri , furono per Veletri gli ultimi tre mesi, in cui sotto questo ciclo i due eserciti stanziarono, pestilentissimi. L'aria era ammorbata, e lo spavento indicibile. Dallo stato delle parrocchie si conosce bene nel registro de' morti, che in tutto l'anno 1744, passarono all'altra vita mille cento quarantotto cittadini, de' quali nel solo mese di novembre dopo l'allontanamento delle armate se ne contano 231 per cui questa popolazione restò decimata.

Da Roma vennero spediti tre medici e due Cerusi-

<sup>(1)</sup> Castruccio Bonamici Lucchese ufficiale sotto le bandiere di Carlo III nella stessa campagna scrisse questi falti di arme con aurea latinità. De rebus gestis ad Velitras anno 1744 commentarius.

ci, per osservare il morbo, che qui faceva strage. Visitata la città e'l territorio, si vide per ogni parte abhondare il letame, e che dopo la caduta delle prime acque restavano scoperti i cadaveri male seppelliti, giudicarono provenire il morbo dall'aria infetta, e più da'continui patimenti e spaventosi timori de' cittadini. Dietro la relazione di questi fisici Professori, ai 24 di novembre fu spedito da Roma il Prelato Alessandro Clarelli per presiedere allo spurgo da farsi in questa città. Lo accompagnarono 200 soldati; vennero in gran numero carrettieri con gli attrezzi necessari.

Quando credevano i veliterni essere liberi da tanti disastri, videro ai 12 di novembre entro le loro mura altre milizie, che da Napoli spedivansi da Carlo per rinforzare l'esercito accampato verso Viterbo. Intanto fra malati e convalescenti Napolispani quì contavansi 4000 soldati. I viveri mancavano, e pagavansi a più caro prezzo. I furti, che commettevansi nelle vigne, ne' casali e sulle strade dai soldati spagnuoli, erano frequenti e di gravi danni. La mortalità de' cittadini era spaventosa. Le miserie, le angustie di questa infelice città, invece di scemare dopo la partenza degli eserciti, sembravano cresciute. Città in tutto disertata, deformata e rovinata. Di dentro per gl'incendi, saccheggi e morti: di fuori per la devastazione delle vigne, degli oliveti, e delle possessioni eguagliate al suolo; e pe' casini, cantine e case rurali smantellate e restate colle sole mura. In somma in questa città o nell' interno o nell' esterno non presentavasi allo sguardo se non oggetti di lutto, di compassione, e di desolazione.

Per privare di acqua la città, fabbricarono i Tedeschi mura attraverso negli acquidotti : li riempirono di macigni, e con mine vi cagionarono sfaldi e rovine. Partiti gli eserciti, il primo pensiero del magistrato fu di riaprire il corso alle acque verso la città. Per sollecitare questa operazione, non si perdonò a qualunque spesa : cosicchè ai 18 di novembre videsi sgorgare dalle fontane la tanto desiderata acqua perenne.

Prende abbaglio lo storico del regno di Carlo III. Francesco Beccattini scrivendo: che gli Austriaci nella sorpresa fatta contro Veletri giungessero sino al palazzo Ginnetti abitazione del re, e che lo saccheggiassero. Dal silenzio di Castruccio Bonamici testimonio oculare di questa guerra, alla quale nel grado di Ufficiale fu presente, questo racconto apparisce erroneo. La situazione ancora dell'accennato palazzo ne fa conoscere la falsita. Imperocchè questo rimane in fondo della piazza maggiore a levante, per penetrare nella quale dagli Austriaci tanto combattevasi, e tanto sangue spargevasi sulla via corriera, che vi conduce. Se questi penetrato avessero sino all'accennato palazzo, sarebbero stati già padroni della piazza combattuta. Eglino giammai vi pervennerono: perchè rispinti furono dalla colonna spagnuola accorsa a difesa della via borghese, che dall'ostro a quello conduce. Viene maggiormente smentito questo abbaglio da ciò, che leggesi nella vita del Pontefice Pio VI Gian Angiolo Braschi. Riporto le stesse parole del Novaes.

» Egli essendo Prelato fu destinato dal Cardinale Ruf-· fo vescovo e governatore allora di Veletri per suo udi-

- » tore in questa città. Per ragione di questo suo impie-» go si trovava il Braschi in Veletri quando ai 10 di a-
- » gosto 1744 seguì il fatto d'arme fra gli Austriaci, e
- » i Napolispani, in cui Carlo III, re di Napoli corse ri-

» schio di essere sorpreso e fatto prigioniero. In questa

» confusione potè il Braschi salvare le carte della can-

» celleria napolitana, che non cadessero nelle mani dei » nemici: onde quel Monarca ne Iodò il zelo, e gli dis-

» se, che si sarebbe in ogni circostanza ricordato di lui,

» e sarebbe stato sempre suo amico, come in fatti il di-» mostrò finchè visse.

Da questo racconto chiaro si scorge, che se gli Austriaci penetrato avessero fino all'abitazione del re, e saccheggiata l'avessero, non sarebbe al certo loro sfuggita di mano la segreteria regia: quale preda sarebbe loro stata più grata, che un tesoro.

Quanto capricciose mai sono le umane vicende! Due Potenze belligeranti movorni da lontamissime regioni, che dopo di avere inondato di sangue in ogni parte la Italia, a terminare vengono le loro contese entro una città estranea, che nulla ha che fare co'loro interessi. Veletri, tu ancora esisti forse per un particolare prodigio del cielo. La sola avidità del bottino, a cui il soldato tedesco agognava, ti ha salvato dall'ultimo esterminio. Intento questi al saccheggio, si è fatta fuggire di mano la vittoria, che guadagnare potuto avrebbe, col segnitare ad incendiarti, e fare strage de' tuoi abitatori.

An. 1751. Si distinse Francesco Filippi sacerdote della Congregazione della Missione per le rare sue virtù cristiane, e per la santitù della vita. Nel corso delle sue missioni apportò vantaggio soumo spirituale a tutte quelle popolazioni, a cui annunziò la divina parola. Fu egli Superiore nella casa di Firenze, dove morì nella età di 51 anni in grande opinione di santità. La vita di Lui fu scritta dal Padre Angiolo Veraci chierico regolare delle scuole pie. Questo servo di Dio nacque in Veletri dalla nobile famiglia Filippi originaria di Firenze, dove nell'epoca di quella repubblica esercitò i primi impieghi. Questa venne a stabilirsi in Veletri nel 1528; e fu ascritta a questa nobiltà.

An. 1752. Il Cardinale Ruffo già Governatore di Veletri volendo sempre più ristringere l'autorità de' Magistrati, emanò una legge, che loro vietava la pubblicazione de' handi concernenti la pulizia e il regolamento della città. Suscitossi forte reclamo a questa novità. Fecesi conoscere al Cardinale la forza degli statuti: furono a lui mostrati i privilegii e le prerogative concedute da diversi sommi Pontefici a questa città. Dopo tali rimostranze egli acchetossi, e i Conservatori restarono ne' loro antichi diritti. Non è da maravigliarsi di questo fatto; perchè in que' tempi forse accadeva ciò, che spesso accade a' di nostri. Da' Magistrati ora si pubblicano editti, ordinazioni e leggi, ma l'osservanza di queste o dura per pochi giorni, o per nulla sono eseguite ed osservate; nè si puniscono i trasgressori colle pene minacciate. Quindi ne deriva sfacciata disubbidienza alle leggi, disprezzo dell' autorità di chi comanda, e non poco ardire al popolo.

Gian Carlo Antonelli nobile veliterno dopo essere aseeso a vari gradi del ministero ecclesiastico, e dopo avere rinunziato il canonicato in questa sua patria nel 1723, essendo celebre in ambe le facoltà legale e teologica vestì l'abito della Corte Romana, e fu spedito Uditore della Nunziatura in Colonia, che per dieci anni sosteme. Essendo Pontefice Benneletto XIV ritirossi in patria, e dal medesimo fu dichiarato Vescovo di Dioclia a' 13 di maggio 1752 e suffraganeo di Veletri. Diede egli alle stampe non poche scientifiche produzioni. Con due dotte e voluminose scritture stampate in Roma studiossi di provare e sostenere l'antico privilegio de' veliterni di potersi eleggere i due fiettori, e' l Giudice nella occasione della monte del Cardinale Governatore. Quanto sia stato apprezzato l'Antonelli dalle persone sapienti il dimostra l'essere stato eletto dagli Arcadi uno dei Dodici; e dalla Società Letteraria Volsca a soo primo Dittatore. Fra gli elogi dei più illustri cittadini si legge scolpito in marmo quello di Gian Carlo nel portico superiore del pubblico palazzo.

Ai 46 di febbrajo del 4753 passò fra i più il Cardinale Ruffo, al governo del quale successe Pier Luigi Carafa Cardinale Decano del sacro Collegio.

Non può darsi gloria maggiore per una città, che il vedere annoverato qualche cittadino nel catalogo de' Santi-Il valore militare e la scienza nobilitano, e celebri rendono le patrie di coloro, che ne diedero saggi luminosi: ma la santità presso tutte le Nazioni supera ogni altra prerogativa, e dà un lustro sopraggrande a que' paesi, che la sorte ebbero di dare i natali a' personaggi rari nell'esercizio delle cristiane virtù. Nell'anno 1754 a' 19 di maggio passò in seno del suo Dio il Padre Filippo Visi veliterno di povera famiglia nato nella parrocchia di S. Martino a' 13 di marzo 1704 da Gian Lorenzo Visi, e Caterina Bauco, Riposa il di lui corpo nella chiesa di S. Maria in Aracoeli in Roma. Nel secolo cresciuto egli tra le fatiche e tra gli esercizi di pietà vestì l'abito de' Minori Osservanti Francescani in Cori ai 3 di giugno 1733 nell' età di anni 29. Fatto sacerdote visse nell'austerità e nella solitudine de' ritiri del suo Ordine di Civitella, di Palombara, e di Valentano. Dimorò per causa di malattia

negli ultimi quattro anni di sua vita nel convento di Monte Patulo, donde passò a Roma nella infermeria di Aracoeli, nella quale dopo sette giorni morì. Solo dopo la sua morte fiu annunziato al mondo dalle voci innocenti de' fanciulletti romani dall' età di circa cinque anni, che mai il videro, e 'l' conobbero, e pure per santo il predicavano nel giorno, in cui le di lui spoglie mortali erano nella chiesa esposte. In questa occasione iddio operò de' prodigi per esaltare il suo Servo. Gli fu dato il titolo di Venerabile. Fu introdotta la causa per la di lui bestificazione, la quale è a buon termine: onde sperasi in breve vemerarlo sugli altari.

Passò all'altra vita nel 1756 il Cardinale Carafa, e a lui successe al governo di Veletri il Cardinale Raniero D' Elci.

Clemente XIII con sua bolla data in Castel Gandolfo a' 25 di giugno 1759 proibisce alcune costumanze delle città, e de'luoghi dello Stato ecclesiastico (morendo il sommo Pontefice ) si estese questa proibizione anche alla città di Veletri pel diritto, ch' esercitava (vacando la sua sede vescovile) di eleggere due Rettori e un Giudice tutti cittadini, che assumevano il comando assoluto della città, finchè non prendeva il possesso il nuovo vescovo. Questa elezione adunque fatta dal pubblico Consiglio ne' tempi remoti in mancanza o in morte del Podestà, e in seguito nella morte de' Cardinali Vescovi e governatori subentrati al Podesta nella giurisdizione temporale incominciata nell'anno 1513 fini nel 1755, Siccome la elezione de' Rettori e del Giudice è memorabile e comprovante un avanzo di libertà, ch' era rimasta a questo popolo : sembrami bene riportare l'elenco di que' cittadini, che una carica

sì onorifica esercitarono, e che aveano una giurisdizione assoluta nel comando (1).

Morto il Cardinale D'Elci a' 22 di giugno 4764 assunse questo vescovado e governo il Cardinale Giuseppe Spinelli, dopo avere prima rinunziato all'Arcivescovado di Napoli, e fatto ritorno a Roma. Questo Cardinale nel 4763

#### ELENCO

- (1) De' Rettori e del giudice, che venivano eletti dal Magistrato e dal pubblico consiglio nella vacanza del governo di Veletri o per la morte, o per la partenza del Podesti come ancora per la morte del Cardinale Decano Vecerore e Governatore, Questi Rettori estercitavano un governo assoluto sino alla clerione e al possesso del nuovo Podestà, o del nuovo Cardonale Governatore.
- 1513 1. Sellembre per la parlenza del Podestà furono eletti Cintio Bellonzio, e Gian Filippo Zanigalli.
- 1528 24. Agosto per morte del Podestà Antonio Stagia furono eletti Gian Francesco Visi, e Sante Cappello.
- 1533 28, Settembre per la partenza di Francesco Braccioliui Giudice fu eletto Niccolò Toruzzi.
  1556 — 17. Gennajo per la partenza del Podestà furono eletti An
  - tonio Mancini, e Nardo Suprella. 18. Marzo per la partenza di Prospero Mochi Podesia fu-
- rono Rettori Niccola Toruzzi, e Sante Caldense. 1350 -- 13. Marzo per la partenza del Podestà furono eletti Camillo Attiveri, e Pietro Testa.
- 50. Novembre per la partenza del Podestà Girolamo della Vecchia farono Rettori Domenico Borgia, e Giulio Ruzza. 1541 — I. Gennajo per la partenza del Podestà Giulio Parente fucono Rettori Giulio De-Paolis, e Girolamo Salimei.
- 1542 8. Dicembre per la partenza del Podestà furono Rettori Ludovico Ludovisi , e Sebastiano Gregna. Per la mancanza del Giudice fu eletto Sebastiano De-Paolis.
- 1553 10. Dicembre per la morte del Cardinale Governatore Gian

  Domenico De Cupis dello il Cardinale Di Trani furono

aº 2 di gennajo pubblicò alcune riforme concernenti i tribunali di Veletri. Fu il di lui governo si nell'amministrativo, come nel giudiziario esattissimo. Era talmente rigoroso nella giustizia, che al maggior segno teme a freno i delitti. Lasciò tanto nome e rispetto per la sua giusti-

> Rettori Giovanni Coluzzi, e Francesco Bnfalelli; e Giudice Sebastiano Palazzo.

- 1560 16. Febbrajo per la morte del Cardinale De-Bellay furono Rettori Ascanio Landi, e Alessandro Cariaci; Giudice Rocco Carboni.
- 1562 12. Maggio per la morte del Cardinale De-Tournon furono Rettori Ascanio Landi, e Innocenzo Gagliardi; Giudice Gian Battista Panoti.
- 1564 2. Maggio per morte del Cardinale De-Carpi furono Rettori Cesare Toruzzi, e Innocenzo Gagliardi: Giudice Giulio Coluzzi.
- 1570 18. Giugno per morte del Cardinale Pisani furono Rettori Donato Palombi, e Valeriano Lucci: Giudice Rocco Carboni;
- Decembre per morte del Cardinale Moroni furono Rettori Filippo Filippi, e Attilio Passari: Giudice Ettore Borgia.
   16.5 — 16. Febbrajo per morte del Cardinale Gesualdi furono Ret-
  - 1663 16, Febbrajo per morte del Cardinale Gesualdi furono Rettori Cesare Fiscari, e Cesare Filippi: Giudice Bonifacio Gregna.
    1607 2. Gennajo per morte del Cardinale Tolomeo Galli furono
- Rettori Gian Giuseppe Mancini, e Girolamo Landi: Giudice Tiburzio Baccari. 1611 — 9. Agosto per morte del Cardinale Pinelli furono Rettori
- 1611 9. Agosto per morte del Cardinale Pinelli furono Rettori Girolamo Landi, e Bonifacio Assalonne: Gindice Francesco Del-Sale,
- 1615 23. Agosto per morte del Cardinale Di Giojosa furono Rettori Camillo Attiveri, ed Eleuterio Toruzzi: Giudice Tiburzio Baccari.
- 1620 50. Marzo per morte del Cardinale Antonio Maria Galli funo Rettori Camillo Borgia, e Lavinio Zafferani: Giudice Regolo Coluzzi.
- 1623 24 Agosto per morte del Cardinal Sauli furono Rettori Fran-

zia, che ne' governi posteriori ( accadendo qualche misfatto) correva per la bocca del popolo questa esclamazione: Oh. Spinell' I Giunse a segon tale la di lui integrità, che proibì ai suoi famigliari di andare mendicando le mancie in questa città e nella sua Diocesi nel Natale e nel Ferragosto.

- cesco Lanuvi, e Francesco Santirecchia: Giudice Andrea Albrizi.
- 1626 27. Agosto per morte del Card. Del-Monte furono Rettori Girolamo Toruzzi, e Marco Tullio Zefferani: Giudice Girolamo Landi.
- 1629 1. Agosto per morte del Card. Bandini furono Rettori Sisto Gregna, e Schastiano De-Paolis: Gindice Paolo Passarini.
- 1630 13. Luglio per morte del Card. Deti, Rettori Girolamo Toruzzi, Francesco Calcagni: Giudice Regolo Toruzzi.
- 1659 12. Marzo per morte del Card. Ginnasi Rettori Francesco Cinelli, e Francesco Calcagni; Giudice Camillo Borgia. 1641 — 1. Luglio per morte del Card. Emanuele Pio di Savoja Ret-
- 1041 1. Lugito per morte dei Card. Emanuele Pio di Savoja Rettori Carlo Caetani, e Giuseppe Barella: Giudice Stefano Coluzzi.
- 1652 16. Settembre per morte del Card. Roma Rettori Filippo Filippi, e Francesco Santivecchia: Giudice Eleuterio Toruzzi.
- 1666 20. Giugno per morte del Card. De-Medici Rettori Giuseppe Felice Filippi, e Cesare Carboni, Giudice Stefano Coluzzi.
- 1679 10. Dicembre per morte del Card. Francesco Barberini Rettori Clemente Erminio Borgia, e Niccola Filippi: Giudice Giuseppe Rossi.
- 1683 3o. Gennajo per morte del Card. Facchinetti Rettori Gian-Battista Landi, e Francesco Antonio Fiscari, Giudice Giuseppe Rossi.
- 1687 9. Agosto per morte del Card. Ludovisi Rettori Ciriaco Bu zi, e Niccola Filippi: Giudice Clemente Erminio Borgia.
- 1700 2. Luglio per morte del Card. Cibo Rettori Benigno Giorgi e Giuseppe Zafferani: Giudico Giuseppe Rossi.

Morì questo celebre Porporato ai 12 di aprile 1763 con rammarico di tutti i buoni cittadini. Nello stesso anno prese le redini di questo vescovado e governo il Cardinale Carlo Alberto Guidobono Cavalchini Decano del Sacro Collegio. Non rallentò egli punto il rigore della giustizia esercitata dal suo Antecessore. Fece eseguire la condanna all'ultimo supplicio data contro alcuni malfattori. Il che servì a frenare maggiormente i delitti. Nè minore fu la diligenza di lui e vigilanza nell'amministrazione pubblica.

- 1715 4. Marzo per morte del Card. Di-Buglione Rettori Benigno Giorgi, e Lelio Attiveri: Giudice Sisto Gregna.
- 1719 24. Febrajo per morte del Card. Acciajoli Rettori Giovanni Della-Molara, e Filippo Buzi: Giudice Domenico Ponzianelli.
- 1721 17. Gennajo per morte del Card. Astalli Rettori Carlo Capparella, e Lelio Attiveri: Giudice Giuseppe Zafferani.
  - 1724 8. Maggio per morte del Card. Tanara Rettori Niccola Zafferani, e Francesco Gregna: Giudice Camillo Borgia.
  - 1725 11. Ottobre per morte del Card. Del-Giudice Rettori Leonardo Lucarelli, e Giuseppe Toruzzi: Giudice Domenico Ponzianelli.
- 1726 12. Giugno per morte del Card. Paolucci Rettori Domenico Ponzianelli, e Carlo Gregna: Giudice Giuseppe Zafferani.
- 1758 19. Agosto per morte del Card. Barberini Rettori Camillo Borgia, e Ginseppe Toruzzi: Giudice Paolo Antonio Albrizi.
- 1740 29. Febbrajo per morte del Card. Ottoboni ¡Rettori Paolo Antonio Albrizi, e Benigno Giorgi: Giudice Domenico Ponzianelli.
  1753 — 16. Febbrajo per morte del Card, Ruffo fu eletto un solo
- 1753 16. Febbrajo per morte del Card. Ruffo fu eletto un solo Rettore Conte Carlo Maria Toruzzi : Giudice Melchiore Bartolotti.
- 1455 16. Dicembre per morte del Card. Carafa Rettori Conte Gian Paolo Antonelli, e Cammillo Borgia: Giudice Giaseppe Moscatelli.

### CAPO XII.

### SOMMARIO

Istituzione della Società letteraria Volsca in Veletri. Controversie fra il Buon Governo, e'l cardinale Decano per la giurisdizione di Veletri: questi ne viene spogliato : poi reintegrato per bolla di Pio VI. Muore il cardinale Cavalchini . gli succede il cardinale Fabrizio Serbelloni nel solo vescovado, non essendo Decano. Digressione. Muore il cardinale Serbelloni, e assume questo governo il cardinale Gian Francesco Albani Decano, Concede Pio VI a' veliterni, che la nuova via consolare passi per la loro città. L'antica selva del comune spiantata, e messa a coltivazione di vigne. Pio VI in Veletri. Egli nel maggio di ciascun' anno passa per questa città andando a Terracina. Stefano Borgia veliterno viene promosso alla sacra porpora : accompagna in Francia Pio VII e muore in Lione. Schizione del popolaccio in Veletri, Il cavaliere Niccola Gregna aumenta la cassa del Monte di Pietà in Veletri.

Ne' trascorsi secoli, allorchè pregiavasi ogni città di avere una , o più accademie di poesia, nelle quali stimavasi cosa norifica esservi ascritti, non mancò questo letterario esercizio in Veletri, che in epoche diverse ne contò molte. Il nome di queste accademie cra stravagante, e capriccioso, uniformandosi al costume de' secoli. Quindi furono esse appellate degli Affatiacati, degli Erranti degli Estinti, de' Gonfiacotri, de' Riaccessi, de' Sollevati, degl' Innominati Oltre queste accademie pubbliche, ve n' erano anche nelle case private. Così nella casa de' Toruzzi, nel convento de' Padri Conventuali, e nel Seminario Vescovile, dove portava il nome degl' Incogniti:

Quasi disprezzate queste poetiche società, andarono a poco a poco a mancare in Italia, e ne furono istituite altre più durevoli, e rivolte a più utili discipline. Veletri abbracciò questo cambiamento: e poc'oltre la metà del secolo XVIII istituì la Società letteraria Volsca, nella quale oltre la poesia, può trattarsi in prosa qualunque argomento scientifico. I fondatori di essa furono Erminio Borgia, e Domenico Antonio Cardinali ( personaggi ambeduc di somma riputazione, e dottrina ) che la posero sotto la protezione del Magistrato, il quale assegnò a' Soci decoroso locale nel pubblico palazzo per tenervi le consuete adunanze : e di un'annua pensione , onde supplire alle necessarie spese. Nel 1765 adunque incominciossi questo letterario esercizio. Sei volte entro l' anno sono soliti i soci adunarsi ; e alle volte anche straordinariamente. Divenne questa Società in pari tempo di somma rinomanza, e già molti insigni letterati dell'Italia, e di altre nazioni recaronsi a pregio di potere segnare il proprio nome nell' albo de' Volsci. Molti sono già gli atti della Società dati alle stampe, e moltissime sono le opere date alla luce da' soci in ogni genere di letteratura. Chi ama esserne meglio informato, e desidera una più estesa descrizione di questa Società letteraria legga la prefazione del primo volume degli atti della medesima Società.

Per le controversie fra il cardinale Decano, e la Congregazione del Buon Governo in materia di giurisdizione sulla comunità di Veletri, Clemente XIII per decidere la ragione delle due parti avea deputato una particolare congregazione di sei cardinali coll' Uditore Santissimo per segretario. Questa vertenza finalmente fu risoluta sotto Clemente XIV ai 22 di febbrajo 1774 a favore del Buon Governo: ma il Papa in riguardo a' meriti personali del vecchio cardinale Guidobono Cavalchini attuale governatore di Veletri sospese l'esecuzione di questa sentenza, finchè questi vivesse. Il cambiamento di governo di questa città fu di breve durata : poichè, morto Clemente, Pio VI, che gli successe, annullò quella sentenza, e ristabilì la giurisdizione privativa nelle mani del cardinale Decano con suo breve , che incomincia Ut primum etc. dato in Roma ai 18 Novembre 1775.

Morto il cardinale Cavalchini ai 7 di Marzo del 4774 ni il cardinale Gian Francesco Albani Decano, nè il cardinale Enrico Benedetto Maria Clemente denominato Duca di York sotto Decano vollero ottare alla cattedra di Ostia , e Veletri , per cagione della totta giurisdizione temporale : onde passò a reggere questa chiesa il cardinale Fabrizio Serbelloni in marzo del 1774. Ebbe però governo brevissimo , essendo morto agli 8 di dicembre del seguente anno 1775.

Cade qui a proposito fare una breve digressione: onde conoscasi, come per caso possano combinarsi alcuni fatti, sebbene lontanissimi di anni. Due volte, dacchè i cardinali Decani aveyano ottenuto la giurisdizione temporale di Veletri , fu lora tolta prima da Sisto V nel 1589 e quindi da Clemente XIV nell'anno 1714. Vediamo , che ambedue questi Papi furono religiosi Francescani conventuali , e che i due cardinali , che subentrarono a reggere la chiesa di Veletri seuza il governo temporale , furono entrambi della nobile famiglia Serbelloni di Milano parenti per parte materna del Pontefice Pio IV, il primo chiamavasi Gian Antonio, e 1 secondo Fabrizio: cadde il loro possesso nel mese di marzo , e ressero ambedne questa chiesa per breve tempo. Dopo la loro morte, i cardinali successori tornarono a godere la primiera prerogativa del governo temporale.

Morto il cardinale Fabrizio Serbelloti, venne al possesso del vescovado e governo di Veletri il cardinale Gian Francesco Albani li 18 di dicembre 1775. Il principio di questo governo fit da lodarsi, ma in seguito fu di tali, e si gravi pregiudizi, che ancora può dirsi, che i cittadini ne risentono i danai.

Il cardinale Governatore ai 6 di settembre 1777 emanò una giuridica istruzione solla comulativa cioè che le cause puramente laicali potessero trattarsi avanti il tribunale del suo Vicario generale re integra; senza che la curia laicale avesse diritto d'impedire questa giurisdizione della curia ecclesiastica: ordinò anorora, che se nascesse disputa sopra la competenza di giurisdizione fra l'una, e l'altra curia, si dovesse appellare o avanti allo stesso cardinale, o al suo uditore di camera, o al suo uditore generale, per ottenere la circoscrizione degli atti.

Pio VI volendo emulare l'antica magnificenza romana penso di aprire nuove strade consolari, per rendere più facile la comunicazione co' regni, e cogli stati limitrofi, e per agevolare maggiormente il commercio. Ordinò, che si abbandonasse la vecchia strada, che da Roma conduceva a Napoli passando per Faggiola e per Veletri i e che si riprendesse il corso dell'antica via Appia. Conoscendosi da' veliterni il grave donno, che da questo cambiamento derivava al loro commercio, restando la loro patria distaccata dalla via consolare, per pubblico consiglio stabilirono di spedire al Pontefice oratori a supplicarlo, che non permettesse, che Veletri avesse questo pregiudizio: e qualora loro accordasse la grazia richiesta, dal camune erario sarebbesi fatta la spesa di quel tratu di strada, che la distaccava dall'accennata via Appia sino alla loro città. Il Papa esaudi i voti de' Veliterni, che erogarono a tal'uopo scudi più di diceiotto mila.

Fino dal Pontifiato di Clemente XIII si stabili da questo pubblico consiglio di spiantare la selva detta del Comune, e porla a coltivazione di vigneti coll'annuo canone di scudi 8. 40 a rubbio. Sotto il pontificato di Pio VI fu questa impresa eseguita, governando la città il cardinale Albani. Accrebbesi con ciò la rendita pubblica, e aumentossi il commercio per la quautità di vino, che da questa nuova coltivazione raccogliesi.

Proseguendosi con sommo impegno i lavori per l'asciugamento della palude Pontina, volle l'io VI andare in persona a vedere quella grandiosa sua impresa. A' 6 di aprile del 1780 si pose in viaggio con pochi della sua corte: giunse in Veletri, dove fu da tutta la popolazione con somma dimostrazione di gioja, e di venerazione ricevuto. Scese nel pubblico palazzo, e prese alloggio nell'appartamento superiore residenza del cardinale Governatore. Quivi dimorò per quasi due giorni: a munise al bacio del piede tutto il clero, la magistratura, e tu ta la nobiltà. Ebbe in douo dalla città un quadro di Giulio Romano rappresentante l'adorazione de' Santi Re Magi. Celebrò la S. Messa nell' altare di nostra Siguora appellata delle Grazie nella cattedrale: e lasciò in dono a quella chiesa un ricco calice, e una grande pisside di eccellente lavoro l'uno e l'altra di argento dorato. Per tale avvenimento fu fatta scolpire in marmo una memoria, che collocata scorgesi nella cappella delle Grazie (1). Il di 8 parti alla volta di Terracina, ove si trattenue sino al giorno 20. Questo Pontefice in tutti gli anni del suo

(1) PIO . SEXTO . PONT. MAX.
BONO. CHRISTIANAE . REIP. ET. ECCLESIANTICAE. DITIONIS . NOTO

REPARATIONEM . VIAE . APPIAE
ET . INGENTIA . EXSICCATIONYM . MOLIMINA

AD PONTINAS PALVDES INVISVRVS
VELITRAS PERTRANSIENS
A. D. VIJ. IDVS APRILIS ANNI CICIOCLXXX

PRINCIPEM - BASILICAM

QVAM - XIIII- ROMANAE - ECCLESIAE - PONTIFICES
PRAESENTIA - SVA - COHONESTAVERVNT
ET - IN - OVA

LVCIVS . III. SVMMI . PONTIFICATVS IVRA . ET . INSIGNIA . RECEPERAT AVSPICATO . INGRESSVS

IN . SACKLEO . MARIAE . VIRGINIS . MATRIS . GRATIARYM SACRYM . FEGERIT

ET . CALICEM . AC . PYXIDEM : EX . ARGENTO . OBTVLERIT PONTIFICI . OPTIMO

PRINCIPI - MVNIFICENTISSIMO

COLLEGIUM - CANONICORUM - ECCLESIAE - VELITERNÁE

GRATI - ANIMI - MONUMENTUM - POSVIT

19\*

pontificato portavasi a Terracina nel mese di Maggio: vi si tratteneva a diporto per 45, o 20 giorni, e godeva della vista della grandiosa operazione fatta da lui eseguire con tanto felice successo. In questi suoi anunali viaggi nell'andare, e tornare trattenevasi in Veletri nella visita della cattedrale, dove veniva ricevuto con somna venerazione da tutto il clero, dalla magistratura, e dalla nobilià, e dopo qualche ora di trattenimento proseguiva il suo viaggio.

Fioriva in questa epoca un'eccellente architetto veliterno Niccola Giansimoni. Fra le di lui opere di architettura esistono in questa città due belle chiese: l'una di S. Martino vescovo appartenente a' Padri Somaschi, e l'altra de SS. Pietro, e Bartolommeo Apostoli a' Padri Dottrinari, ed in Cori l'oratorio dedicesto a Dio in onore del B. Tommaso, verso il quale luogo pio si rese in morte munifico benefattoro.

Nella promozione de' cardinali fatta da Pio VI ai 30 di marzo 1789 venue esaltato, all'eminente dignità della sacra porpora Stefano Borgia nobile Veliterno. Volle così il Papa rimeritare le tante fatiche sostenute da questo dotto, e zelante Prelato in servigio della S. Sede. J Veliterni sentirono con grande allegrezza l'esaltazione del loro concittadino. Adunossi il consiglio: furono scelti oratori per andare a ringraziare il sommo Pontefice per tanto onore compartito alla città: decretò un regalo di tremila scudi al novello cardinale e tre giorni di pubbliche feste. Nacque il Borgia in questa città ai 3 di dicembre 4734-Postosi nella carriera di prelatura fu governatore di Benevento nel 1759 indi segretario delle Indugenze nel 1764 poscia di Propaganda fide nel 1770

per anni 18: quindi creato Prete cardinale del titolo di S. Clemente, Prefetto dell' Indice, e della congregazione di Propaganda. Mentr'egli poi accompagnava Pio VII a Parigi per la Coronazione di Napoleone, morì a Lioue ai 23 di Novembre del 1804 di anni 70 meno 9 giorni. Fra le molte opere date da questo cardinale alle stampe, celebre fu quella da lui scritta in difesa dei diritti feudali della S. Sede sopra il regno delle due Sicilie (1). Onesto Porporato era l'ammirazione de letterati . de' quali fu il mecenate, e l'amico. Talmente amante, e versato era nello studio delle antichità , che non perdonò a spese vistosissime, per formare un celebre museo nella sua patria; quale da Domenico Sestini viene chiamato uno de' più illustri musei di tutta l'Europa. Egli fu il restauratore, e il protettore della Società letteraria volsca, e ne promosse la celebrità. La vita di questo cardinale fu scritta , e data alla luce dal Padre Paolino di S. Bartolommeo Carmelitano Scalzo, presso il quale può leggersi l'elenco di tutte le opere date dal medesimo alle stampe. L'Ab. Cancellieri aucora scrisse con somma accuratezza, e dotto stile un'elogio di questo cardinale. Ne di minor pregio è quello scritto dal cav. Luigi Cardinali impresso in Roma nel 1806.

Alcuui sediziosi del basso popolo approfittandosi della troppa libertà , che regnava in Veletri pel cattivo governo , tentare vollero una rivolta contro i Priori, il Vi-

<sup>(1)</sup> Quest' opera è divisa in due volumi. Il primo è intitolato -Breve istoria del dominio temporale della Sede Apostolica nelle due Sicilie. Il secondo - Difesa del dominio temporale della Sede Apostolica nelle due Sicilie.

ce governatore, e la nobilità, forse coll' intenzione di rubbare, e sacchegiare le case de' possidenti più ricchi. Il capo di questi fu un certo Francesco Ferrante, che facevasi intitolare Conte Spacca. Rimediossi per tempo a questo movimento sedizioso. Vennero da Roma spediti cento birri, che giunti qui di notte all' impensata fecero di costoro numeroso arresto. Non poca spesa fece il comunale erario per questa spedizione.

Il Cavaliere Niccola Gregna nell'anno 1797 dichiarò erede nel suo ultimo testamento questo Monte di Pictà del suo ricco patrimonio per aumentare il deposito ia beneficio de' cittadini bisognosi; per cui oggi si appella Monte Ginnasio Gregna.

## CAPO XIII.

## SOMMARIO

La Nazione francese stabilisce la nuova Repubblica romana, I Francesi democratizzano Veletri, Avvenimenti accaduti in questo cambiamento di governo. Si elegge un magistrato provvisorio. Rivoluzione iu Veletri contro i Francesi. Fatti accaduti in questa rivolta. Distaccamento de' cittadiui armati parte da Veletri per recarsi a Roma. Essi sono assaltati, e disfatti dalla truppa Francese in Castel Gaudolfo. Giunta in Veletri la notizia di questo infortunio, rimane la città spopolata. Murat col suo distaccamento in Veletri. Ne parte dopo due giorni. Vengono a presidiare questa città 500 Francesi. Carcerazione di alcuni rivoluzionari. Alcuni sono fucilati. Operazioni de' Giacobini. Nuovo magistrato in Veletri. L'armata napolitana giunge in questa città ai 25 di novembre 1798. Disfatta di quest' armuta. Tornano in Veletri le truppe francesi. Vanno alla conquista di Napoli. Operazioni de'Francesi. Sono discacciati da Napoli. Insorgenza contro i Francesi, che sono scacciati da Veletri. Fatti accaduti in questa circostanza. Ritorno de'Francesi in Veletri. Insorgenti napolitani in Veletri al primo di agosto 1799. Avvenimenti seguiti in questa città nella dimora degl' insorgenti. Il generale Pezza giunge in Veletri con 2600 insorgenti. Parte egli alla volta di Albano. Roma rimane libera da'Francesi.

Gli straordinari avvenimenti, che incominciano in quest'anno 1798 in questa città, de' quali io imprendo a parlare, sembrano incredibili; e forse collo scorrere de' secoli potrebbero essere presi per invenzioni. Ma pure tutto ciò, che da me si scrive, è la verità: mentre questi fatti sono tutti accaduti sotto i mici socchi.

Dopo che nel regno di Francia suscitossi il fanatismo della libertà, che scosse il giugo monarchico, e tentò di abbattere l'altare, si riempi quel regno di orrore, di disordine, e di ogni genere di scelleratezze. Non
si ristette il fanatico pregindizio del liberalismo entro
i confini della Francia, ma qual torrente impetuoso, sormontate le Alpi, inondò quasi tutta la Italia portando in
trionfo il libertinaggio, e la irreligione, e insegnando la
ribellione a' legittimi Sovrani. Non è mio scopo rammemorare i funesti accidenti, i perviciosi cambiamenti, e
tutte le tragiche cecne accadute nella Francia, e nelle
Provincie, dove si estese questo fanatismo. Inaumerabili
sono gli scrittori di quella epoca. lo sieguo l'ordine
propostomi: narro solo quei fatti, che possono avere relazione con Veletri.

Spassasi la uotizia in questa città dell'arrivo dell'esercito Francese in Roma coudotto dal General Berthier ai 10 di Febbrajo del 1798; risaputosi l'innalzamento dell'albero della libertà sul Campidoglio, la democraticzazione di Roma, l'istallamento della nuova Repubblica Romana ai 15 del detto mese, e la deportazione sacrilega del sommo Pontefice Pio VI ai 20, restarono i Veliterni tanto costernati, e si estremamente commossi dallo spavento, che vedevasi sul volto di essi lo smarrimento, e il cordoglio. Eglino gia prevedevano i gravi disastri, che sarebbero per seguire questo cambiamento di governo. In Veletri ( sebbene pochi ) pure non maucarono seguaci del sistema repubblicano. Frà questi vi fu un' Ecclesiastico Romano domiciliato in questa città , aderente alla setta; egli ebbe ordine dal Generale Berthier di democratizzare Veletri. Accadde ciò ai 18 di Febbrajo. Radunati in numero di circa venti i settari seguiti da più persone che avevano in mente altre mire, si diressero verso il palazzo pubblico, dove stabilito aveano di dar principio al nuovo governo democratico. Entrati essi nell'appartamento de' pubblici rappresentanti fecero questo cambiamente col rogito di un pubblico notajo, il quale atto fu letto al popolo spettatore da una finestra del palazzo. Quindi discesi sulla piazza piantarono in mezzo di essa l'albero, che chiamavano della libertà, sul quale sventolavano due bandiere tricolorate, e in mezzo ad esse s' innalzava un berettone di colore rosso, che appellavano la berretta di Bruto. Ouesta loro solenne cerimonia fu eseguita fra le grida, e fra le acclamazioni de' patriotti. Allora si senti pronunziare da' uomini prezzolati per le piazze della città. Ecco finito il dispotismo, il governo de' prepotenti : morte ai tiranni , abbasso gli aristocratici.

Questi forsennati fra le armi, compito l'istallamenet del muovo governo, salirono sulla casa del vice Goververnatore, che non fu da essi trovato per essersi a tempo sottratto colla fuga, prevedendo ben'egli qualche disastro. Si sivolsero eglino di muovo al pubblico palazzo, e fatto aprire l'appartamento del cardinale Vescovo, in saccheggiarono di tutto il nobile mobilio, che lo adornava. Quest'azione vile faceva molto temere, e dava a conoscere quali attentati sarchbero stati capaci di commettere questi fanatici rigeneratori liberali. In seguito elessero alcune cariche di pulitia per regolare provvisoriamente la città, stabilirono i capi di una guardia nazionale, e con un editto sotto gravi pene obbligarono tutti
i cittadini di qualunque grado, e condizione a portare
sul cappello la coccarda tricolorata, bianca, rossa, e
negra.

Due giorni dopo accaduto questo cambiamento, suscitossi una contraria fazione, che non ebbe tempo a scoppiare; perchè comparvero in città 50 dragoni francesi con un comandante di piazza, e vari ufficiali, per tenere in dovere il popolo. Ai 22 di Febbrajo, questa truppa riunita nella piazza maggiore fra marziali stromenti assistette all' innalzamento dell'albero della libertà. lu questa democratica cerimonia uno degli ufficiali francesi aringò ai popolo spettatore. Ai 24 furono eletti i consoli provvisori, ed i giudici civile, e criminale. I soggetti, che occuparono queste cariche, erano dei più probi, de' più onesti, e de' più zelanti fra cittadini. Ma le loro provvide misure, e la indefessa vigilanza sugli affari pubblici venivano sconcertate dal Comandante francese male consigliato da' patriotti, che solamente per allora cercavano disperdere il pubblico denaro in lauti banchetti, e in grandiosi festini.

Nel giorno 26 circa le ore 20 si sparse intorno per la città la falsa notizia di un prodigio del cirlo. Diceasi, che in Roma i Francesi erano stati puniti con una cecita, e che il loro Generale era stato arrestato, e che i Trasteverini aveano ripreso il Quirinale, e averano superato le barricate di Castel S. Angelo, e che aspettavano qualche rinforzo da' passi circonvicini per entrarvi vittoriosi. Queste artificiose, e false voci, che averano eccitato a somnossa i popoli di Albano, di Castello, di Ariecia, di Genzano, e di Nemi, feccro si forte impressione nell'animo del Popolo Veliterno, che al momento stesso incomincio l'allarme nella piazza del Piano, per uccidere i Francesi qui stanziati. Avvisato il comandante della rivolta, ordino subito alla truppa una sollecita marcia. Furono insegniti i Francesi da'rivoltosi, ma troppo tardi; perphè quei guidati da' parsona prutica delle vie, già aveano guadagnato le alture di Faggiola, per tornarsene sicuri, e salvi a Roma per una vin ono hattuta e lontana da' paesi, che aveano sonato a rivolta.

Poco dopo accaduta la sollevazione, nello stesso giorno tornò da Roma il Cavaliere Gian Paolo Borgia : egli si portò in mezzo a' sollevati , cercò di persuaderli a deporre le armi, facendo loro conoscere con forti ed evidenti ragioni la falsità della notizia sparsa, e l'inevitabile esterminio della Città. Il popolo in quella sera si acquietò: ma all'indomani sopraggiunte altre notizie più esaggerate, crebbe a dismisura il tumulto, e l'armamento. Il primo passo da furibondi , e da' imprudenti fu quello di presentarsi avanti la casa di Borgia , chiedendo che loro si conseguassero i patriotti, ed il cameriere del comandante Francese, che non ebbe tempo di fuggire, dicendosi, essere tutt' ivi nascosti: minacciando l'incendio dell'abitazione in caso di negativa. Borgia preferendo la salvezza di quegl' infeliei alla propria, negò di averli in sua casa. Allora i sollevati forzarono le porte della casa, ed entrativi ne visitarono tutti gli angoli

e le parti più nacosete. Non arendo trovato alcuno, ed essendo certi che ivi si nascondessero, gridarono ad alte voci: fuoco, fuoco, li un istante da quel popolo infuriato fu circondata la casa di fasci di legna per incendiarla. A tanto pericolo accorsero diverse persone accette, e rispettate da quei sollevati, che loro persuasero a desistere da simile attentato.

Mentre tutta la città era sconvolta per le numerose turme di armati , che ricercavano per ogni parte i Partitanti Francesi, e riempivano di spavento e donne, e fanciulli, e tutti que' cittadini pacifici, che non aveano preso parte nella sollevazione, apparve sulla piazza del Piano un Religioso Conventuale ( obbligato a forza dai sollevati ) che con una forte allocuzione talmente acrebhe l'entusiasmo nel Popolo, che sempre più si aumentavano gli armati. Nella sera furono illuminate tutte le case, e al chiarore di que lumi cresceva lo spavento nel vedere girare per la città pattuglie in gran numero, e armati quà, e la sparsi sempre minacciando. Circa le ore due di notte giunse sulla porta Napolitana. ch' era ben custodita un Dragone Francese spedito da Terracina, a cui non era nota la sollevazione di Veletri, e fu miseramente ucciso.

Nel giorno seguente rinforzatosi l'attruppamento si discoreano i sollevati a marciare contro i Francesi. Si fece la requisizione delle armi da fuoco ç≈e da taglio in tutte le case, si radunarono cavalli, e, si apprestarono le necessarie vittovaglie. Circa le ore 43 tutto il corpo degl' Insorgenti disposti a marciare si trovò riunito sulla piazza avanti la cluiesa cattedrale. Questa truppa fu divisa in varie compagnie, alla cui direzione furono de-

putate alcune persone del ceto nobile prese a forza: ma questi ufficiali servivano per una semplice formalità. Quindi inalberati gli stendardi della Madonna di Loreto, e di Sant' Antonio Abate, si mosse questo corpo di truppa in mussa di circa 870 uomini dirigendosi alla volta di Roma con singolare interpidezza. Non è esprimbile la costernazione, che si sperimentava da chi rimaneva in città, prevedendosi un funesto evento, come accadde.

Ouesta truppa fu abbandonata dagli uffiziali, che si era prescelti. Eglino vedendosi poco obbediti , e cunoscendo bene il pericolo certo, in cui sarebbero stati tntt' involti da una truppa regolata, chead ora ad ora loro sembrava apparire, uno dopo l'altro, tutti sparirono. In questo frangente prese la direzione del comando un sergente della soppressa compagnia de' Corsi, ch' erano di guarnigione in Veletri sotto il governo papale appellato Papetti. Egli coraggioso e pratico , giunta l'armata in Albano, stimò opportuno accamparsi nelle alture presso Castel Gandolfo. Fece sapere ai paesi vicini, che al comparire della truppa Francese, che già si sapeva essersi mossa da Roma, sonassero le campane alle armi. Intanto pose le sentinelle avanzate ; e già annottandosi, ordinò che fossero accessi grandi fuochi in diverse distanze all'uso militare. Circa l'ora una e mezza di notte scopertosi l'arrivo di una grossa divisione francese, che ascendeva a 2600 tra fanti e cavalieri , gli abitanti di Castello furono i primi a sonare le campane alle armi, a cui corrisposero i suoni degli altri vicini pacsi. Allora l'armata Veliterua già ordinata da Papetti si dispose a ricevere l'inimico, e principiò a fare un vivo fuoco

sulla divisione francese, che si avanzava in due colonne. Il Generale Murat vedendo il fuoco non mai interrotto, e la posizione vantaggiosa de' veliterni riparati dal muro del giardino prossimo al palazzo Pontificio, che loro scrviva di trincea, si diè a credere, ch' eglino fossero diretti da qualche esperto comandante, onde fece battere la cassa per dar segno di capitolazione ( com' egli poi disse ). Ma i veliterui o non capissero il suono del tamburro, o fossero sorpresi, e trasportati dall'ira, continuarono a bersagliare i nemici con orribile grandine di palle, talmente che furono costretti i Francesi a ritirarsi dal luogo del combattimento. Allora i veliterni credendo di essere circondati sloggiarono da quel sito, e si diedero alla fuga, conoscendo la superiorità della truppa inimica. Il Generale Murat condotto dai Marinesi ( popolo sempre antagonista al veliterno ) suoi partitanti tentò di chiudere il passo a' fuggitivi, ma inutilmente. Questi gia aveano guadagnate le selvose cime de' monti a riserva di pochi incauti, che smarriti si rifuggirono entro il Palazzo Pontificio. Ciò risaputosi da Murat, comandò egli, che si aprisse il portone col cannone, ed entratavi a viva forza la truppa, dopo una vigorosa difesa fatta da' Veliterni, e dopo mol-· to sangue sparso da' Francesi , furono tutti tagliati a pezzi.

Non tardò molto di giungere a Veletri la fama di tanto disastro. Tutti i cittadini si destaron dal sonuo al sentire il forte suono delle campane del pubblico palazzo, della Cattedrale, e della torre di S. Maria del Trivio, che chiamavano alle armi. Sbalorditi tutti, e atterriti dalla funesta notizia, che venne data dagli stes-

și combattenti reduci, non pensarono ad altro, che a mettere in salvo la vita, e le sostanze. Le contrade, e le case rimbombavano di pianti e di strida lamentevoli. I Genitori temendo la perdita de'loro figli singhiozzando li chiamavano ad alta voce. Le afflitte mogli piangevano la perdita de' loro mariti, che ancora non vedevano tornati presso le loro famiglie. I fratelli , e le sorelle ricercavano con abboudati lacrime i loro fratelli: gli amici i loro amici. In somma formava un commovente spettacolo il sentire tanti lamenti , il vedere tanta gente angustiata : temendo ognuno di non più rivedere i loro attinenti , figurandosi , ch' eglino fossero rimasti vittima delle armi Francesi. Le strade e le piazze erano ingombrate, e ripiene di gente, che raccontavano in diversi modi l'attacco sostenuto, parlavano della disgrazia, in cui era per soggiacere la città, si consigliavano come regolarsi in tanto frangente, e pensavano alla maniera, come trovare lo scampo in tanto trambusto. Gl'Insorgenti rimasti in città per guardia occuparono subito le porte della medesima, per impedire al popolo l'uscita, pretendendo, che tutti indistintamente prendessero le armi per difendersi dal nemico. Ma non fu possibile trattenere la calca del popolo, che smanioso cercava la via di porsi in salvo. Dopo la mezza notte ( cosa in vero compassionevole! ) le famiglie intere, e donne e fanciulli , e vecchi , ed ecclesiastici , e perfino gl' infermi abbandonarono le loro abitazioni, uscirono dalla città, e si ritirarono frettolosi chi nelle vigne, chi ne' boschi, chi ne' paesi circonvicini in gran numero. Questi eccitavano compassione; onde furono tutti ricevuti, e trattati con particolare ospitalità da' que' paesani per più

giorai, e in modo speciale dai Corani. Pochi furono coloro, che restarono in città de' più animosi, per custodire le loro case.

Dopo il fatto di arme, Murat col sno esercito scese in Albano, dove i soldati si sbandarono al saccheggio. Ma poco dopo fece sonare la generale, e ordinò la marcia per Veletri: dove giunse il 1 Marzo alle ore 18. L' esercito era preceduto da' alcuni patriotti. Il generale prima di entrare in città, si fermò con tutto lo Stato maggiore fuori della porta Romana, e fecc livellare due cannoni, uno contro la detta porta, e l'altro contro la strada di Lariano. Informato il Condottiere francese . che la città era vuota di abitanti, fece sfilare entro la truppa in ordine di battaglia. Egli prese alloggio nella casa Borgia, dove gli si presentarono i Cavalieri Gian l'aolo Borgia, e Paolo Toruzzi con alcuni altri ragguardevoli cittadini, che colle più energiche ragioni, e colle più patetiche preghiere si adoperarono, onde richiamasse l'ordine già dato di porre a terribil sacco di sei ore tutta la città, e di atterrare la parte inferiore della medesima. Placato Murat da queste vigorose rimostranze, fece battere la ritirata, acciò cessasse il saccheggio. Volle, che sul momento si pagasse una multa di quattro mila piastre effettive : quindi pubblicò un editto , con cui obbligava tutti i cittadini a tornare nelle loro case nello spazio di 12 ore sotto pena della confisca de' heni.

Murat con tutto l'esercito sloggiò da Veletri nel giorno seguente. Si diresse alla volta di Roma passando per Civita Lavinia, che trovò affatto vuota di abitanti, essendo tutti prima fuggiti. I Veliterni comincia-

tono a ripatriare : eccitava a somma compassione l'udire i pianti, e i singhiozzi di tante madri, che cercavano i loro figli credendoli estinti i il vedere tanti padri smaniosi andare in traccia per l'aggiola, e per le vicine selve della lor prole, che da loro si era divisa -Le mogli richiedere de' loro mariti. Furono trovati cinque cittadini gravemente feriti, che condotti in Città, tre ne morirono. Fattasi dipoi la rassegna di tutti quei ch'erano periti nel conflitto, si venne in cognizione, che gli ucvisi ascendevano al numero di 87, e i feriti a 50. Perdita in vero sensibilissima per rignardo di tanti bravi cittadini, ma di poca considerazione relativamente alla forza delle aggrerrite falangi Francesl, che lasciarono morti sul campo 664 de loro soldati, 40 cavalli uccisi, 132 feriti. Questo fatto prova quanto sia da ammirarsi la feleltà della città Veliterna verso la Santa Sede, avendo in altri, e diversi incontri sempre combattuto contro i di lei nemici ; come altrove e stato accemato.

Dopo quattro giorni si videro apparire di monvo in Veletri le truppe Francesi, che initie ai patriotti plantarono di muovo gli alberi della libertà in tre piazze del 
Comune, del Tirno, e del Trivio. Cinquecento erano i 
soldati qui stanziati Coninciarono essi ad arrestare colotos; thi cibbero parte mella sollevazione. In questo frattempo si pubblicò moditito che laboliva tutti i titodi di 
Conte, di Barone, di Principe, e' tutte le distinzioni di 
onore, e di titoli; onde tutti egnidmente doveano chiamarsi cittadini. Questi erano i frutti dell'egnaglianza, a 
cui pertuva la libertà. Si ordinava ancora che si togliesseri tutti i monumenti del Principtor, e e i abbussussero tutti gli stemani gentilizii dalle Chiese, e dalle fab-

briche, e si smurassero tutte le iscrizioni lapidarie. In esecuzione di questa legge, subito i pubblici rappresentanti ordinarono a' muratori, e agli scalocllini di atterrare tutti gli stemmi pubblici, e di scavare tutte le lapidi, che decoravano l'ingresso, ed una sala del pubblico palazzo. Ordinarono ancora il disarmamento de cittadini sotto gravissime pene, onde tutti coloro, che avevano fucili, dovettero consegnarli. Di più decretarono il distruggimento della celebre statua colossale di bronzo rappresentante il Pontesice Urbano VIII, opera dell'immortale Bernini. Era posta questa statua sopra un magnifico piedestallo di marmo uel mezzo della piazza maggiore, la quale formava il più bel monumento della citta. Fu dunque atterrata questa nobile opera dell'arte. I Giacobini dopo aver sfogato la loro rabbia contro la sovranità con calpestare co'piedi la faccia di quell'augusto simulacro, e dopo aver pronunziato mille vergognosi vituperi contro i Pontefici, e i Sovrani, non potendola spezzare a furia di colpi di mazze di ferro, la fusero col fuoco. Fu venduto il metallo a prezzo vilissimo, comperato dagli stessi partitanti francesi. Così per un fanatico capriccio restò distrutta quell' opera quasi divina, che costo alle città dodicimila scudi, come già si disse altrove. Non è facile ad esprincersi il dispiacere . che ne sentirono questa popolazione, e specialmente gl'intendenti delle belle arti nel vedere dopo 166 anni scomparire, e distruggere così empiamente il più prezioso monumento dell'arte, che esistesse in Veletri, e nel vedere così disprezzato il simulacro del Capo della Chiesa, e della Cattolica Religione, a cui questo popolo prestava tutto l'onore, e la venerazione.

Dopo pochi giorni, si videro condannati a mortoa alcunio monplici dell'accennata rivoluzione. Den en furnon fucilati in Albano, e due in Veletri nel giorno stesso della santa Pasqua agli 8 di Aprile. Così questo giorno di tanta soleunità si passò nella mestizia, e nell'orrore pel tragico fine di quegl'infelici.

In questo tempo fu disciolto il consolato provvisorio, e secondo la nuova costituzione romana ogni comune, che ascendeva a diecimila abitanti, dovera avere perse sola una municipalità composta di sette Edili, compreso il Presidente, un Prefetto Consolare, un Questore, un
Segretario, e un Commissario di pulzia. Oltre il descritno numero di ufficiali, vi era un Pretore con quattro Assessori, uno Scriba, un Presidente di Censura, un Prefetto Consolare di Censura, ed uno Scriba di Censura.
Vi fu anche una legge, che ordinava l'espulsione dallo stato
romano di tutti gli ecclesiastici esteri.

Nel di 26 di Giugno con grande apparato; e con considerabile numero di soldati francesi nella piazza del comune, allora appellata della municipalità, fu pubblicamente dato alle fiamme il libro detto di oro, che conteneva l'elenco di tutte le famiglie nobili, unitamente al bussolo, che serviva pei pubblici consigli. Mostrarono con simile azione i Repubblicani l'olio aperto che undrivano contro gli Aristocratici. Di più agli 8 di Luglio obbligarono tutti gli ecclesiatici a vestire all'uso de'secolari; e senza alcuna riserva furono tutti obbligati a montare la guardia; che se qualcuno non voleva prestare questo servizio, dovesse pagare bajocchi trenta di moneta reale. A tal segno di avvilimento, e di disprezzo erano ridotti da questi repubblicani i ministri del 'autuario, che mo-

stravano palesemente il fine che avevano di abbassare, è togliere la cristiana religione. ( Forse vi sarebbero rinsciti, se questa religione fosse opera umana; ma oh quanto s'ingannavano! ) Spinti da spirito d'interesse i repubblicani soppressero i conventi di s. Agostino, de Minori Conventuali, il monastero de' Basiliani, il collegio de' PP: Sdmaschi, e tutte le confraternite de secolarit Di più fecero girare un commissario straordinario, che visitò tutte le Chiese della città, e spogliò le medesime de'vasi sacri di argento, e di oro; e di altre suppellettili preziose, ch'erano impiegate pel decente servitio è per la dovuta venerazione dell'Altissimo. Questi ardi di porre le mani sacrileglie sul capo di nostra Signora delle Grazie, è del suo divino Figlio per istrappare le due corone di dro ; colle quali era stata incoronata nel 1682 dal Capitolo di s. Pietro in Vaticano, e le tolse la ricca pettiera composta di pietre preziose di molto valore. Lasciò la veste di brgento, temendo del popolo.

Il continto moto delle truție francesi, e poincele sul principio di Nivembre dava a sospettare di qualche singolaie novită, e tosi avenne. Si sparse voce, che l'urmata Napolitana si uvantavă per occupiare lo stato della Repubblica. Ne giorăi 17, e 48 rimiriousi in Veletri tutte trupea eccanomate ne țiaset circonvicini in nomero di 4000 con bagaglie, e artiglieria. Vennero qui da l'iperno 200 subdati Polacchi, che recarono la notizia vissere entrati il giorno 22 la vanguardia Napolitana in Terracina. Si videro in questa circostanza timorosi, e disperati i partitanti repubblicani vedendosi abbandonati dalla potenza del Francesi, che ogni giorno proseguivano la marcia, ritiraudosi per riconcentrursi in Roma, lasciando scoperti

tutti gli altri paesi; essendo eglino molto scarsi di numero. La retroguardia Polacca - Francese commise i più infami latronecci, e apportò non poco fastidio ai cittadini. Gon questa truppa, che sloggiò da Veletri il giorno 25 rimironsi tutti i patriotti per salvarsi. Nello stesso giorno circa l'ora una di notte giunse qui la vanguardia Napolitana condotta dal Duca di Sassonia. Indicibile fu la gioja di questi cittadini vedendosi liberi dalle troppe repubblicane, sperando di tornare sotto il mite, e giusto dominio del Sommo Pontefice. Illuminaronsi tutte le case, sonaronsi tutte le campane della città a festa, atterraronsi gli alberi della libertà piantati sulle piazze. Passo la truppa nel mezzo della città fra li viva, e le acclamazioni del popolo. lutanto il Duca si condusse nel palazzo pubblico, e richiamo l'antico magistrato ad esercitare la sua ginrisdizione.

Net di seguente cominciò il passaggio dell' armata, Napolitana, che durò sino al giorno 6 di Dicembre. Grandioso invero fu questo apparato militare fatto dal Re delle due Sicilie. Bella, e numerosa era l'artiglieria: le nunzioni da guerra e da bocca erano abbondantissime i tutto il treno dell'esercito era magnifico, e sembrava che piente manera dovesse ad un' armata casì ben fornita. E purg in mezzo all' abbondanza i soldati penuriavano, loficie esercito l'Ginquanta due mila combattenti ebbero un disastro il più grande, e l' più unfiziali inseperti, e i soldati se allora coscritti, scontenti, e ignari dell'arte militare; e se antichi peggiori per essere indisciplinati. Marciava quest' esercito a caso senza previdenza, senz' ordine, senz' amministrazione. Tutto era

disordine. Le distribuzioni incerte, il trasporto dei viveri non misurato coi bisogni, e spesso ritardati: ora si vedeva l'abbondanza dove non era chi la consumasse : ora si vedeva la penuria dove il numero de' soldati era maggiore: e partiti questi giungeva ogni sorte di vittovaglie. Si dubitò fondatamente di tradimento: mentre tutto quest' armamento in pochi giorni terminò in rovina, in confusione, in esterminio.

Arrivata una parte dell'esercito presso Civita Castellana, dove eransi tutte riunite le truppe francesi e polacche, e bene fortificatesi, si venne a battaglia. I Francesi fecero tal'empito contro i Narolitani, che dopo breve contrasto gli sbaragliarono, e posero in fuga. Fu tale lo spavento sparso in tutto l'esercito napolitano, che senza tentare altra fazione scompigliatamente fu ordinata la ritirata nel regno. Il Re Ferdinando, che stanziava in Roma , ebbe appena tempo di sottrarsi colla fuga dal tradimento, che nello stesso suo palazzo gli era appurecchiato. Egli ai 12 di Dicembre circa le ore 16 passo per questa città per le poste con buona scorta, Lo seguirono molti personaggi primari della corte e del regno colla scorta di 400 Dragoni. In seguito vennero a marcia forzata altri 5000 fanti con diversi carri di feriti, che furono depositati in questo spedale. Il di 13 crebbe a dismisura la confusione e lo spavento si nel popolo, come nella truppa. Nel popolo; perchè antivedeva il ritorno dell'odiato governo francese; nella truppa, perchè cra sollecitata da ordini premurosi ad entrare nel regno. Da ciò ne seguiva, che marciavano alla rinfusa i soldati scoraggiti, e angustiati da una continua e dirotta pioggia. Moveva a compassione vedere fuggire molti di essi senz'armi, scalzi, smunti

in mezzo alla piena, fra il calpestio della cavalleria, fra lo strepito delle carrozzo, de' carri dell'artiglieria, e del treno, che senza alcun'ordine ritrocedevano.

Nel 14 giunse altra divisione di fanteria con molti cannoni, e numerose casse di munizioni, ed un rispettabile corpo di cavalleria, ch' ebbe ordine di sospendere la marcia. Tutta questa truppa ascendeva a circa 12000 uomini . Intanto venne qui spedito da Roma un corriere con un falso plico, come se fosse diretto dal generale Austriaco, che persuadeva, ed invitava le truppe napolitane a retrocedere verso quella Capitale. Il condottiero napolitano, che forse doveva essere a parte di questo stratagemma, obbedi subito a tale invito, mandando a quella volta alcuni battaglioni con cannoni e munizioni. Giunti questi a tre miglia lontani da Roma in una preparata imboscata furono assaliti improvvisamente da'Francesi. Rincularono con molto disordine. Molti soldati restarono uccisi, e in gran numero feriti colla perdita di sei cannoni e delle bagaglie. Per questo disastro tutta la truppa qui fermata sfilò per Napoli. In questa fatale fortuna di un' esercito sì poderoso i Veliterni caddero in una grave mestizia, pensando alle serie conseguenze, ch'erano per risultarne. Dal che avvenne, che molti cittadini, chi per timore, e chi per aver preso parte nella fazione de' Napolitani abbandonarono la loro patria, e ritiraronsi nel regno.

Nel giorno 17 comparvero in Veletri sulla hera 32 dragoni Cisalpini, che dopo aver fatto un giro per la città ripartirono alla volta di Genzano. In vista di ciò per evitare qualunque risentimento de' repubblicani vittoriosi, stimossi ben fatto da cuesti pubblici rappresentanti di fa-

re ripianture gli alberi della libertà colle bandiere trieslorate, nelle solite piazze, e fu affisso un editto che richiamava in patria tutti gli abitanti. Molti di questi dimoravano armati nelle loro vigne e possessioni ritrali, per impedire i furti, che commettevansi dai suldati napolitani smarriti, e sbandati, i quali velcudo esser perseguitati, abbandonaroto questo territorio.

Ill giorno 18 incominciò il passaggio delle truppefrancesi, che diriggevansi alla conquista di Napoli. Non poche futuono le insolenze sofferte in città per cagione di questi rejublicani, sì per gli alloggi, e si per le forzose contribuzioni. Fra le altre il generale llev alloggiato in casa Borgia protibi che per tre giorni in tutte le chieso si sonassero le esmapune e onde si passo la festa del santo-Natale nella mestizia, e non distinguevasi dalla settimana santa! Seguitò il passaggio delle truppe, e del convoglio, e dell'artiglieria fino ai 2 di Gennajo del 4799.

Nel giorno 44 Gennajo si vide un ordine del Presidente di questa Municipalità, che con dispiacere di tuttii cittadini conzardava l'abbassamento delle eampane di tuttite le chiese suppresse, che fir al unumento eseguito. Si stima un predigio, che i repubblicani tanto avidi di danaro non aseguissero nduito la vendita di quel metallo. Queste campaue, dopo il ristabilimento del governo pontificio, tornarono nelle chiese d'onde erano state tolte. Ottre questi dispiaceroli fatti, si soffriva una carestin orribile, da cui ero auquestato il populo. Lu ebasse indigonte movica quasi dalla fane, ed i facultosi renivano aggravati di gravose acontribuzioni per fornire di viveri le tampe e la Città. Sul principio di Maggio si sparse voce, che l'esercito francese sloggiava da Napoli. E lo dimostrò poco dopo il ritorno di numerosi battaglioni, il transito di carri, di carrozze, e dell'artiglieria, e di bagaglie di ogni sorte. Si conobbe da tutto l'equipaggio, e di ricche carrozze, e de più superbi cavalli, e dei carriaggi esperti, che i Rapubblicani partirono da Napoli, dopo di averla hen ripultia di dapari, e di altri oggetti.

. Si sparse anche voce, che gl' Insorgenti napolitani averano penetrato sino a Ferentino. Il che produsse gran timore, e spavento nell'animo de patriotti, e de partitenti repubblicani, i quali invece di accattivarsi la benevolenza de cittadini colle cortesi maniere più che mai insolentivano, e con atti arbitrari concitavano l'odio della popolazione contro se stessi. Quindi, per difesa della città, ordinarono che i bottegai facoltosi armassero un'uomo a proprie spese, e che tutti gli ufficiali della guardia civica fossero obbligati sotto le armi pattugliare nella notte, Si abusavono ancora della libertà , che avevano, per istrapazzare gli onesti, e tranquilli cittadini. e specialmente i nobili , e gli ecclesiastici. Alcuni patriotti temerari andavano spargendo per la città: che la Repubblica non avrebbe avuto mai consistenza, se non s'innaffiava l'albero della libertà col sangue de'Preti, e de Frati,

Al grisso di Luglio, per mezzo di una spelizione, il nomundante di piazza in Veletri ebbe avviso, che gl'un-norganti zeltzrai erano per giungere in Gisterna, ed infatti vi entrarrogo, ed uccissoro un'Ebreo, che iri avva botte, gu. Subito il auddetto comandante con sessanta nomini conda accorare; uns trovò gia s ombro il paese. Net di 8

circa le ore 20 apparve un foriere degl'Insorgenti verso la porta napolitana; gli si appressa la guardia civica colla scarica di alcune archibusate. Costui non fu offeso, animoso si avanzò, e scaricò il suo archibuso, e ferì una guardia; allora tutti abbandonarono il posto, e si ritirarono in città. Sopraggiunse intanto la turma degl'Insorgenti tutti a cavallo, che incussero non poco timore nella città, la quale scorsero da capo a fundo per cercare i Giacobini, de'quali uno ne uccisero nella fuga, e un'altro preso, e legato nella gola lo strascinarono per le strade al trotto del cavallo. Alcune persone autorevoli compassionando lo strazio, che vedevano fare a quell'infelice, procurarono con buone maniere di salvarlo. Furono da costoro aperte le carceri, e ad essi si unirono molti di que' carcerati. Alcuni degl' Insorgenti senza ordine di chi li conduceva, si buttarono al saccheggio di alcune case de partitanti francesi. Nel giorno seguente questa truppa in massa si ritirò da Veletri, e si diresse alla volta di Nettuno lasciando tutta questa popolazione nella più grave costernazione, prevedendo ciascuno sconcerti maggiori pel ritorno degl'infieriti patriotti-Ai 10 tornarono subito i Francesi, ed entrarono in

città in nomero di 260 con un caunone, occuparono le porte romana, e napolitana, e le custodirono non permettendo ad alcuno il sortire dall'abitato. Si diressero poi alle carceri, dove trovarono quattro insorgenti arrestati da alcuni del popolo, quali datisi alla ruberia, resturono divisi dal loro corpo. Due ne fuciliarono sullapiazza maggiore dopo un breve consiglio di guerra. Due giorni dopo, su richiamata in Roma questa truppa, ed i patriotti obbligati dal timore a seguirla, prima di par-

tire, vollero síogare la loro rabbia contro gli altri due insorgenti detenuti, che fucilarono fuori della porta nomana. Si sperava di non più rivedere in Veletri queste truppe da tutti odiate: tanto più perchè si sentivano segrete notizie, che si ammentava. Il numero degl'insorgenti, e che anche usciti dal regno di Napoli questi si avvicinavano. Giò non ostante ai 16 si videro comparierin città altre truppe francesi; e di più i municipalisti si occupavano a fare ripari intorno alle mure della cita per difendersi dagl'Insorgenti. Finalmente ai 31 sloggiarono affatto da Veletri i Francesi, e nello stesso giorno fa disciolta la municipalit, e da se stesso resto abolito l'oppressivo governo democratico.

Il primo di Agosto entrò in Veletri un ufficiale napolitano con un corpo d'insorgenti, e con una truppa di Calabresi monturati. Questi subito atterrarono gli alberi della libertà che restavano ancora piantati nelle piazze, ed affissero na proclama a nome del re di Napoli. Intanto il generale Rodio che si avanzava colla sua armata che chiamava cristiana . fece piegare la sua ala sinistra in Veletri, dove entrò il di 4. Regnava in città la massima tranquillità , quando venne segreta notizia, che i Francesi dalla parte di Marino uniti ai Marinesi, e ai patriotti si dirigevano alla volta di Veletri per la via di Faggiola per sorprenderla all'impensata-A questo avviso si sonò la campana alle armi, e in un baleno si vide riunito un corpo di circa 4000 uomini fra Veliterai, Insorgenti, e Calabresi. Questa truppa con diversi pezzi di artiglieria, divisa in tre colonne aveva preso alcune vantaggiose posizioni per respingere il nemico, se fosse in questo territorio comparso. I Francesi

informati del numeroso armamento fatto in Veletri , che pronto era a combatterli, si ristettero. Mentre regnava in questa città la più desiderata tranquillità, il di 9 circa le ore tre della notte la sentinella del distaccamento avanzato nella via di Lariano sentendo un calpestio di cavalli dopo aver dato le solite voci, e non sentendo alcuna risposta, scaricò verso quella parte Il suo fucile, sospettando che fosse cavalleria nemica. A questo sparo rispose suhito la seconda sentinella, e così la terza per dare avviso alla città. Fuori della porta romana si diè fuoco al caunone per dare il segnale della difesa. Si sonarono allora le campane, e i tamburri alle armi. S'illuminò in un' istante la città. I cittadini presero le armi ; uniti agl'insurgenti marciarono fuori delle porte per combattere l'inimico, che si credeva vicino. Intanto la costernazione era indicibile nelle famiglie, e nel popolo restato in città, chi era in un continuo movimento. Si passo quella notte nella vigilia e nel timore di qualche infortunio. Fu conosciuto la mattina, che il calpestio nacque da alcuni puledri usciti dalla campagna, e che vagavano senza custode per la strada sbandati-

Nel di 21, per mezzo di mas staffetta, giunse in Veletri la spiacente notizia, che sorpresa l'armatu napolitana diratti dal gonerale Rodio in Fruscati da 3600 uomini tra Francesi, Cisalpjui, e Piemontesi, era stata sharagliata, e posta ia fuga collu perdila di molta artiglioria, e del bugaglio. Questa infausta notizia cagioni barto smarrimento, e timore nel popolo, che prevedendosi una imminente sorreria delle truppe francesi sopru Veletri, si pensi da ognuno a porsi in salvo, e ad assicurare i più previesi effetti; unde la città restis sevolata La mattina del 22 preceise voce, che il generale Michele Pezza appellato fra Diavolo capo di una forte banda d'Insorgenti era giunto a Torre-treponti, Questo anunizio incoraggio alcuni rimasti in città, quali, in segno di giubbilo, vominciarono a sonare il campanone del cattedrale a festa e I Francesi, che da Rocca di Papa marciavano per Faggiola per discendere sopra Veletri, nel sentire questo festevole suono, credettero che indicasse l'arrivo di qualche distaccamento dalla parte di Napoli, si rittettero, e tornarono indietro. Diverso effecto vagionò questo sinono nell'animo de' cittadini fuggiti dalla città, eglino augurandosi bene, vi tornarono tutti senza timore.

Ai 20 entrò in Veletri Pezza con 2600 nomini, di truppa in massa von quattro pezzi di camoue, e diverse casse di munizioni. Non si può esprimere la contentetza, ed il pfacere di questo popolo nel velere vutrò le sue muri una forza imfomente, che lo nascienrasse da qualche invasione francese. Fu ricevuta questa truppa fra le acclamazioni, e li viva del popolo, e col suono festante di tutte le compane della città. Il vondottren Peztante di tutte le compane della città. Il vondottren Peztante di difesa. In due occasioni di falso allarme dir prove di grande coraggio, e di espertezza nell'ordinare la truppa per mettre e in sicuro la città. Passò aucora a dave il giusto alla terra di Marino, dove si erano annidati i patriotti fuggiaschi, essendo il popolo di quel paese del paritir erpubbliciano.

Il di 45 di Settembre parti da Veletri Pezza colla sua divisione alla volta di Albano per rinforzare l'ala del Principe di Rocca Romana, che ripiegava sopra Frascati,

e il dì 16 lo seguì la sua retroguardia di 500 nomini . Finalmente il di 30 giunse la tanto desiderata novella, che l'armata napolitana era entrata in Roma da una porta : mentre da un'altra entrò l'austriaca. Allora invero si respirò, e sembrava a questo popolo di essere risorto da morte a vita. Si fecero perciò feste, ed illuminarie per tutta la città in segno di grande allegrezza. La truppa in massa comandata da Pezza non fu introdotta in Roma-Fu congedata a piccoli corpi. Ma alcuni di questi Insorgenti abusundosi della liberta che avevano, si diedero alla ruberla. Il che si praticò ancora dagli Insorgenti Veliterni, che apportarono non pochi danni e disturbi alla città, e molto più all'altra di Cori e dei luoghi limitrofi: per lo che fu obligata la publica Potesta a servirsi del rigore : e a gastigarli giusta i loro delitti. and the second second

## CAPO XIV.

## SOMMARIO

Terremoto spaventoso e temporale terribile in Veletri nel 1800. La Comunità perde la sua possidenza, che, viene incamerata. Ristabilimento dell'antico governo. Silvestro Scarani nobile veliterno promosso al vescovado di Ulma. Carestia nel 1802, epidemia nel 1803. Muore il Cardinale Albani, a cui succede il Cardinale Duca di York. Passaggio dell'esercito francese per la conquista di Napoli. Altro forte terremoto nel 1806. Geraldo Macioti nobile veliteruo promosso al vescovado di Eleusi. Muore il Cardinale di Yorok, a cui succede il Cardinale Autonelli . Cambiato il governo pontificio , Veletri fu dichiarata capo - luogo della proviucia di Marittima . Bande di assassini che infestano questa provincia. Beni ecclesiastici demaniati, e molti venduti. Il Cardinale Antouelli vieue esiliato, e muore nell'esilio. Si stabilisce il governo napolitano in Veletri. Tunulto accaduto in questa città nel di di Pasqua 1814. Altro disastro avvenuto a'26 di Maggio. Il Cardinale Mattei assunto al vescovado, e al governo di Veletri. Suo possesso. Fame orribile nel 1815 e porzione nel 1816. Nuova strada aperta in questa città. Nuovo spedale eretto per le donne inferme.

Cessarono per qualche anno gl'iacomodi e i timori della guerra: ( an. 1800 ) ma subentrarono hentosto a vessare questa città il flagello del terremoto, la fame e una terribile epidemia. Lancili 29 di Dicembre del 1800 fu giorno di sparento e di orrore per questa popolazione. Alle oce 18 e un quarto atossasi con tanta vemenza la terra, che poco mancò che restasse la città tutta fra le rovine sepolta. Tutti retamuto sorpresi e al somno sparentali i non erasi da noi luteso gianumai terremoto più terribile di questo Caddero alcuni cammini dallé abitationi e diversi macigni dalla facciata della chiesa di sa Martino Non vi fu falbrica, che non restasse in la pière less. Nello stesso giorno s'intesso altre tre sensibili scosses per tui intimoriti i cittadini quasi tutti uscirono dall'abitato in larga campagna. Questo fiagello non cessor ma nello spazio di tua anto sino a'fò di Dicembre del l'antro seguente diede la terra sedici sensibilissime sonse.

Nella notte 31 dello stesso mese pocò dopo le ore due suscitossi in aria una tempesta così spayentosa, che incusse nou minore timore e pericolo dell'antecedente terremoto. Il lampo e il tuono erato continni. L'aria vedeasi accesa da ignea meteora : il turbine era si violento. the all'urto di esso sentivansi crollare le case: i fulmini col loro scroscio spavento recavano agli animi più coraggiosi : la dirotta pioggia impediva il fuggire a chi voleva salvarsi. La notte, che oscurissima era, rendeva magpior orrore a quel rimescolamento di natura da per se stesso cotanto orribile. Chi trovavasi nell'abitato discese ne' pianiterfeni ; dove men sensibile era l'urto del turbine, il rimbombo de'tuoni e'l pericolo de'fulmini. Coloro, che trovavansi ancora nella campagna fuggiti dalla città à cagione del terremote sotto le capaune, assaliti furono da spavento indicibile: non sapevano come trovare mezzo allo scampo: ogui momento sembrava loro essere l'ultimo della vita. Poco dopo la mezza notte cessò sì fiera tempesta: e così finì il secolo decimo ottavo.

Compì i suoi giorni in Valenza fra patimenti l'immortule Pio VI. da forte Atleta di Cristo, com'era il suo invitto glorioso Vicario. Quindi venne esaltato al sommo Pontificato il Cardinale D. Gregorio Barnaba, Chiaramonta '14 di Marzo 1800 in Venezia già monaco Cassinesc, che prese il nome di Pio VII. Fece il suo glorioso ingresso in Roma ai 3 di Luglio fra le pià giolive acclamazioni del popolo romano e degl'innumerabili forastieri vi riuniti per venerare il Capo novello della Chiesa.

Non tardò Pio VII. a mettere in sistema il suo Stato. Per mezzo di alcune congregazioni de'Cardinali regolò il nuovo piano del pubblico stabilimento. Prima fu ammesso il libero commercio nella sua maggiore estensione. Con suo moto proprio fissò in settantacinque articoli il regolamento del sistema daziale, che portò seco l'intavolamento de' debiti comunitativi : onde prese il provvedimento d'incamerare i beni di tutte le comunità dello Stato. Furono abolite tutte le corporazioni di arte, le patenti, e fu stabilita la libertà della industria, e pensò a porre in equilibrio il sistema monetario. Fu annullata tutta la moneta plateale. Riprese il suo intrinseco valore la moneta di argento e di oro. Per questi cambiamenti non solo, ma ancora per l'annullamento delle cedole e degli assegnati accaduto nell'epoca della estinta repubblica, restarono in Veletri moltissime famiglie miserabili , e comunemente tutte indebolite furono negl'interessi.

Con questo nuovo regolamento di Stato, restò anche la Comune di Veletri spogliata di tutti i suoi beni, che furono le grandi tenute di Lariano, di Faggiola, e del Comune, che in seguito furono dalla Camera poutificia alienati, avendo riserbato però a favore de Veliterni tutti que'diritti civici, di cui prima godevano. Questo nuovo sistema non fu di alcun danno a Veletri: poichè per la pessima amministrazione de'beni e delle rendite comunali, il debito assorbiva di gran lunga la sua possidenza. Restarono abolite ancora tutte le corporazioni delle arti, che in questa città erano numerose.

Appena il Papa ebbe preso possesso de'suoi dominifu riattivato l'antico governo in Veletri : ne riprese le redini il Cardinale Decano come governatore, e gli affari pubblici venivano regolati da' Priori, e dal consiglio di quaranta. Sebbene il sistema governativo di tutto lo Stato avea cambiato ordine, la sola Veletri fu distaccata dalla legge generale, nella quale si riprese l'antico governo.

Pio VII in quest'anno 1801 promosse alla cattedra vescovile d'Ulma, e al suffraganeato di Veletri Silvestro Scarani nobile e nativo di questa città.

Nell' auno 1802 si sperimentò nello Stato papale una grande carestia. Pagossi il grano scudi quaranta il rubbio : la farina del grano siciliano ossia
grano turco non aveasi a meno di bajocchi sessanta la
decina: la fava non meno di bajocchi quattro la libra ;
l'olio si pagova sc. 60 la soma. A questo caro sagoi
venivano fissati i prezzi delle carni, de'legumi, e di tutte le altre vittovaglie. Il pane di pessima qualità del peso di quattr'once pagavasi bajocchi due la pagnotta doveasi prendere dagli spacci co' biglietti (essendo stato a
ciascuno assegnato. ) 1 forni erano guardati dalla forza
militare per timore del basso popolo, che moriva dal
la fame. I cittadini obbligati dalla necessità a pascersi di

pessimi cibi ne risenti rono le consegueuze fatali nel segueute auno 1803, in cui si manifestò in questa città un morbo putrido così pestilenziale, che in pochi mesi condusse al sepoleto ottocento settantasei individui.

Il Cardinale Albani passò all'altra vita a 15 di Settembre dell'anno 1803, a cui successe il Cardinale Enrico Benedetto Clemente Duca Di York figlio secondogenito di Giacomo III. re d'Inghilterra, che ne prese il possesso a 27 dello stesso mese per mezzo di procura Portossi egli in Veletri nel Novembre di quest'anno, dove fu ricevuto colla massima allegrezza, e colle acclamazioni più cordini dinostrate con pubbliche feste dacittadini, che per più di diecessette anni erano restati privi della presenza del loro vescovo e governatore.

Per pochi anni si godè della tanto sospirata tranquillità. Sembrava, che la pace restituita alla Francia dovesse mantenersi stabile in tutta la Europa. Ma sebbene tale fosse l'apparenza ( specialmente per lo Stato pontificio ) pure i fatti in seguito non corrisposero. Il primo console Napoleone Buonaparte innalzato al sublime grado d'Imperatore de francesi volle essere incorouato dal sommo pontefice Pio VII. Questi , per accattivarsi l'animo del nuovo Monarca Francese, che mostrava somma premura per lo ristabilimento della religione cattolica in Francia, aderì alle richieste di lui. Portossi il Papa in quel regno, niente prezzando gl'incomodi di un lungo e disastroso viaggio intrapreso in una stagione poco favorevole ai 4 di Novembre in una età molto avanzata. Vi perdè nel viaggio il Cardinale Borgia veliterno, che fra gli altri fu da lui prescelto per compagno. Borgia lasciò le spoglie mortali in Lione. Dopo tante dimostrazioni di 24\*

affetto di Pio VII verso Napoleone, speravasi vedere una corrispondenza: ma ben presto questi cambio carattere, e al mondo tutto fe conoscere a qual segno d'ingratitudine conduce l'ambizione, e l'illimitato orgoglio.

Napoleone venuto a rottura col re di Napoli (an. 4806) stabili d'invadere quel regno , sbalzare dal trono Ferdinando, e farvi salire il suo fratello Giuseppe. Fece marciare perciò un poderoso esercito a quella conquista, per cui fu inondato di truppe francesi lo stato pontificio, obligando il governo a somministrare a soldati transitanti viveri da alloggi. Il giorno 20 di Gennajo del 1806 stanziarono per due giorni in Veletri undicimila armati, compresa la cavalleria, oltre le artiglierie e bagaglie. Non può immaginarsi la confusione, il disturbo e l'incomodo di tutte le famiglie per le insolenze, che questa milizia commetteva. Occuparono per alloggiare tutti i conventi, e molte chiese. Questo incomodo in Velletri non cessò, fino a che non tornò il regno di Napoli al suo legittimo re Ferdinando.

In giorno di martedi 26 di agosto del 1806 alle ore 13 e un quarto scoppiò sotto questa città un terremoto de'più spaventosi, e de'più terribili, che siessi mai intesi: durò 28 minuti secondi. Poco mancò a vedersi la città tutta eguagliata al suolo, e i cittadini schiacciati e septiti sotto le di lei ruine. Caddero alcune fabbriche, fra le quali le due chiese della maddonna degli Angeli, e di S. Maria Invialata de'monaci Basiliani: tutte le altre abitazioni furono in tal maniera sconquassate, che di mano in mano rovinando, fo d'uopo demolirane molte, quindi rifabbricarle, e la maggior parte rinturde. Niuno vi morì: ma vi furono de' feriti. In quel

fatale momento non vi fu persona, che non invocasse in soccorso la gran Madre di Dio Maria venerata qui sotto il titolo delle Grazie. Furono tutti i cittadini salvi : la città in piedi, per cui ognuno confesso e crede essere stato questo un prodigio del cielo : il che io confermo : mentre (con raccapriccio il rammento) fui in prossimo pericolo di morte. La gratitudine mosse questi cittadini a ringraziare la loro benefattrice con solenne triduo, e con una divota processione di penitenza, recando in venerazione la di lei Immagine. A questo atto di religione intervenne tutto il clero secolare e regolare, la magistratura, la nobiltà in abito proprio, e oltre la truppa civica, vi fu un buon numero di soldati francesi co'loro ufficiali , ch' erano qui stanziati. Si decretò con pubblico consiglio , che in perpetuo in ogni anno , premesso un solenne triduo si festeggiasse il di 26 di agosto in memoria di questo singolare prodigio. Quindi tutto il popolo obbligossi a stretto digiuno nel primo sabato di maggio vigilia della festività di nostra Signora delle Grazie. Allora fu dichiarata Protettrice della città. Si decreto una memoria in marmo, che questo particolare favore del ciclo perpetuasse. Il monumento esiste nella cattedrale, che sarà da me riportato nella seconda parte di questa storia-

Il cardinale Duca Di York mori a Frascati ai 13 di Luglio 1807. Ebbe breve governo, ma ginsto e glorioso; per cui era molto da Veliterni amato, e ad essi non poco rincrebbe di perderlo si presto. Lasciò qui di sè memoria e per le molte limosine e liberalità, e per avere formato a sue spese un locale per comodo degli alumni del seminario vescovile, dove potessero eglino passare i mesì estivi. Sul portone vi si legge un monumento in marmo, (1) in cui scorgesi il motivo, che lo spinse a fare questa casa.

Il Pontefice Pio VII decorò della dignità vescovile di Eleusi, e del suffraganeato di Veletri Geraldo Macioti nobile e nativo di questa città arciprete della cattedrale nel maggio del 1807. Egli mori ai 28 di agosto del 1837. Fu personaggio di molta erudizione : prestossi in molte occasioni per accrescere e per mantenere il pubblico bene: e specialmente molto adoperossi presso il Pontefice Gregorio XVI per la creazione della nuova legazione di Marittima.

Nel concistoro de' 3 di agosto 1807 fu proclamato, e prese il possesso del vescovado e governo di Veletri il Cardinale Leonardo Antonelli di Sinigaglia il di 12. Sebbene questo Cardinale avesse il suo vice Governatore, e il suo Uditore per Veletri: pure tutti gli affari di amministrazione Comunale, e le cause specialmente criminali, prima che si decidessero, dovevano essere da lui rivedute ed esaminate. I ministri, che lo servivano, erano esattissimi e il governo di lui fu ordinato e giusto. Felice poteva riputarsi Veletri, se non fosse stato interrotto questo governo dalla usurpazione francese, che tolse al

### HENRICVS

(1) IACOB . III . ANG . REGIS . FILIVS S. CARD. C. DECAN . EPISC . HOSTIENSIS . ET . VELIT. NE . IVVENTVS . RELIGIONE . ET . LITTERIS

AD . ECCLESIAE . MINISTERIVM . INFORMANDA OB. AERIS. INCLEMENTIAM. INTEMPESTIVE. CESSARET SALVBRIORI . LOCO . STATIONEM . HANC . AESTIVAM AERE . PROPRIO . COMPARAVIT . A. R. S. MDCCCIV

Cardinale ogni potere, e lo esiliò da Roma, passando egli a Spoleto, e poscia in sua patria.

An. 1809: Dopo avere Napoleone occupato il regno di Napoli , s' impossessò dello stato pontificio: prese Roma: e fece arrestare e deportare in estero paese il Papa e i Cardinali: vi cambiò il governo, e divise tutto lo stato in vari dipartimenti. In questa nuova forma di governo Veletri fu dichiarata sotto-prefettura e capo-luogo della provincia di Marittima. Oni risiedeva il sotto-Prefetto francese colla sua corte. Vi erano i tribunali di pace , e il colleggiale di prima istanza , l'ufficio di pulizia. La magistratura era composta del Maire e di due Auziani : ed avea un consiglio di quaranta cittadini. Vi esisteva numerosa truppa di fanteria, e cavalleria, essendovi il quartiere generale di Marittima con un generale di divisione e suo stato maggiore. Oltre una numerosa truppa di linea e cavalleria, eravi un forte quartiere di gendarmeria. La sotto prefettura di Veletri divisa in tredici governi abbracciava tra città e castella quarantacinque comuni (1).

(t) La sotto Prefettura di Veletri avea le seguenti Comuni Veletri capoltogo, e capo di governo. Sermoneta capo di governo. Cisterna Norma Sease capo di governo. Bassino Terracina capo di governo. Sonnino San Felice

> Maenza Rocca Gorga

Dal nuovo governo aboliti vennero i luoghi di asilo. Non trovando perciò i malfattori dove rifuggirsi, per non cadere nelle mani della giustizia, riunirousi in diverse turme, che aumentate da numero considerabile di

Pisterzo Aėqua puzza Segni capo di governo Gavignano Gorga Carpineto Valmontone cape di governo Montefertino Lugnano Pagliano capo di governo Piglio Serrone Sgurgola Genzano capo di governo Nemi Civita-Lavinia Ardea Nettuno Porto di Anzio Albano capo di governo Castel Gandolfo Ariccia Marino capo di governo Rocca Priora Rocca di Papa Grottaferrata. Frascati capo di governo Monte Compoti Monte Porzio La Colonna Cori capo di governo Giuliano Rocca Massima.

essi , infestavano le intere popolazioni : impedivano il viaggiare, e rendevano il commercio difficile. (sendo da tutti temuti. ) L'arte, che da questi assassini usavasi. era di arrestare i ricchi viandanti, e di sorprendere i padroni ne' loro poderi; e quindi tassarli di una somma considerabile di più centinaja di scudi da farsi loro ricapitare sui monti o nelle foreste, dove, strascinavano quegl' infelici ; colla condizione , che se nello spazio di tante ore non fosse stato il denaro loro ricapitato, gli avrebbero uccisi. Altri di notte tempo con inganno penetravano nelle case de' possidenti ; le svaligiavano dei denari e de più preziosi oggetti, che potevano rinvenire: e per somma grazia loro lasciavano la vita. Molti uomini ed anche donne furono le vittime di questi mostri crudeli, che a sangue freddo uccidevano con tormenti inauditi chi loro capitava in mano: e spesso lo stesso infortunio incontravano quegli, che presentavano la tassata rapina. Per quanta industria adoperasse il governo fran-.cese , giammai riuscigli ad estirparli. Poteva al certo la potenza francese togliere questi mostri dal mondo; ma siccome fu da esso governo imposta una tassa bimestrale detta del brigantaggio, che somministrava non piccola rendita al pubblico tesoro, non veniva presa alcuna forte deliberazione per ottenerne il fine : acciò fosse questa contribuzione permanente. Ripristinossi'il governo pontificio: e questi assassini seguitavano ad infestare specialmente le due provincie di Marittima e Campagna, dove eransi annidati. Questo governo fu più energico del francese : con vari stratagemmi e con rigorose ordinazioni finalmente sotto il pontificato di Leone XII videsi del tutto estirpata questa genia. In Veletri accadde qualche tragico

caso di questi funesti assassinii: qui stavasi da tutti in gran timore: aveasi difficoltà di allontanarsi dalle porte della città: nelle vigne e ne' campi non eravi sicurezza; e niuno ardiva di abitare ne' casini di campagna.

Stabilio il governo francese, furono qui soppressi e chiusi (come in tutto lo stato ) tutti i conventi, monasteri e tutte le altre corporazioni religiose, le rendite de quali furono demaniate. Lo stesso accade ai beni del vescorado, del capitolo e de' beneficiati. Molti fondi di questi luoghi pii furono venduti. Il Vescove, alcuni Canonici, e Curati, che ricusaronsi di prestare il giuramento da Napoleone richiesto (proibito dal sommo Pontefice) furono esiliati. La mancanza del pastore e di tauti sacri ministri fu causa, che questa popolazione sofirisse molto nell'assistenza spirituale. Non risparmiareno però fatica que' pochi sacerdoti semplici, non chiamati al giuramento, rimasti in città, per coltivare nel cuore dei cittadini la religione nella vigna del Signore.

Il 'cardinale Antonelli terminò la mortale sua carriera ia Sinigaglia sua patria ai 23. di gennajo del 1811,
dove per grazia speciale dell'imperatore Napoleone era
stato finalmente rilegato a cagione della sua decrepita
età. Merita sonumi encomi questo nostro Vescovo. Possedeva egli tutte quelle doti, che rendono aingolare un
persouaggio, qual' egli era, impiegato negli affari della
corte romana, del suo governo e vescovado : come ancora
poteva diris il primo del sacro Collegio per la sira profonda dottrina. Questi fu uno de Porporati prescelti da
Pio VII. per compagno del suo viaggio; allorché portossi in Francia ad incorouare Napoleone. Vacò questo vescovado e governo sino a' 26 di settembre del 1814.

Sebbene il governo francese fosse universalmente abborrito per le vessazioni, che costretti erano i popoli a soffrire, e per la coscrizione militare, e per gli straordinari dazi , e per le continue e forzose contribuzioni , e per gl'incomodi degli alloggi militari: e più pei gravissimi danni, che alla Chiesa cattolica cagionava : pure fu da lodarsi per alcune proficue usanze, e pei buoni stabilimenti di pulizia, e specialmente per la esattezza e pel rigore della giustizia, che giammai accordava il perdono a' delinquenti, che venivano severamente a seconda delle leggi penali giudicati e puniti. Per cui in que' pochi anni di governo straniero in questa città non accadde alcun' omicidio, o fu raro, nè vedevasi delazione di armi. Tanto era di ritegno, il timore e rigore della giustizia! Non istò io a trattenermi, nè a riferire altre particolarità di quell' interregno: abbastanza trovansi storie, che ne parlano. Solo dirò, che sul finire del suo impero Napoleone fu abbandonato dal suo cognato Gioacchino Murat allora re di Napoli , che prese partito a lui contrario. Egli forma alleanza coll' Austria il dì 11 e tregua coll' Inghilterra i 26 gennaje 1814. Mosse dal suo regno grande armamento. È nemico de' Francesi. Assedia Ancona, Civitavecchia e Castel s. Angiolo, dove il generale Miollis con forte presidio ritirossi. Occupa Roma ed una gran parte dello stato; e vi fissa il governo provvisorio Napolitago. In Veletri al sotto prefetto francese successe que l di Napoli, e così avvenne de giudici, della pulizia e della guarnigione.

Il Papa Pio VII liberato da Buonaparte s'incamina verso Roma, dove, come in trionfo entrò il di 24 maggio 1814. Risaputasi in Veletri la fausta notizia, ordino ssi dall'autorità ecclesiastica nel giorno di Pasqua 10 aprile il canto dell'inno ambrogiano in ringraziamento all'Altissimo per sì segnalata liberazione. Compita la preghiera, uscito il popolo in folla dalla chiesa di s. Maria del Trivio, per un fortuito avvenimento accaduto sulla piazza maggiore fra un cittadino, e un cursore del cessato governo francese, suscitossi tumulto tale, che in grave costernazione mise la città tutta. Il cittadino casualmente urtò il cursore, che adirato il percosse con uno schiaffo: il cittadino accecato dalla collera trovandosi presso la sentinella del corpo di guardia, strappò dalle mani di essa l'archibuso, col quale insegui il cursore, che si confuse nella moltitudine. Il capitano vedendo la sentinella disarmata, nè sapendo la cagione, gridò alle armi. I soldati di numero sessanta uscirono dal quartiere cogli archibusi in difesa. A tal vista il popolo ammutinatosi alza le grida, e co'sassi fa fronte a'soldati, che si ristettero dal fare fuoco, Intanto sonasi il campanone della torre del Trivio, che chiama alle armi. Ecco apparire in un baleno più di mille cittadini armati sulla medesima piazza, e altri sparsi per le contrade della città. La guardia si chiuse nel quartiere : la guarnigione napolitana , che vi era di presidio conoscendosi insufficiente a resistere a tale sommossa si ristette entro le caserme, e lasciò, che il popolo a suo talento si scapricciasse. Cercaronsi, e persegnitaronsi da' sollevati gl' impiegati del cessato governo francese : investironsi le abitazioni di alcuni di essi : ma tutti salvaronsi e colla fuga , e col nascondersi. Accorsero tosto per ogni parte persone autorevoli, e specialmente ecclesiastiche, a' quali riuscì di sedare questo popolare tumulto, che durò a notte ben avanzata-

Nel dì 26 maggio accadde in questa città non minore disastro dell' accennato. Le truppe napolitane licenziate da Roma tornavano nel regno. In questo giorno trovavasi qui di riposo un battaglione di quattromila soldati con artiglieria. Questa truppa affatto indisciplinata (detta incorregibile) commise gravi insolenze contra alcuni cittadini, i quali presi dall' ira, senza prevedere il danuo, che a tutta la popolazione era per soprastare, ferirono alcuni soldati, ed uno ne resto ucciso. A questo tragico avvenimento armasi tutta la truppa, esce furibonda dalle caserme, sorprende all'impensata i cittadini, che ignoravano l'accaduto, de'quali molti restarono feriti auche mortalmente. Farono subito chiuse le chiese, le botteghe e le case, per cui la città sulle ore 21. rimase come deserta. I soldati discorrevano a turme per le contrade, occuparono le porte della città , si disposero sulle alture delle diroccate mura, per impedire, che niuno rientrasse in città di que' cittadini , che in gran numero fuori trovaronsi ne'lavori delle vigne. Non vi fu chi ardisse di approssimarsi temendo della vita. Sopraggiunta la notte, cessò tanto trambusto: la truppa per la maggior parte rientrò nelle caserme. Da cittadini . che trovavansi nelle vigne sperimentossi una indicibile costernazione e angustia: non notendo eglino sapere che cosa nell'interno della città accadesse alle loro famiglie.

Questa truppa parti nel di seguente. Tutti ne ringraziavano l'Altissimo; percile erasi sparsa voce, che sarebbe stata da essi saccheggiata la città prima della partenza: ma un caso non preveduto fece mascere di novo maggiore costernazione, e indicibile spavento del giorno junanzi. Il Quartiermastro del battaglione, nella confusione della partenza, avea dimenticato il libro del registro militare rimasto nella casa dove alloggiava. Ricordoscene un mezzo miglio fuori della città. Era necessario avere questo libro: non si fidara egli tornare in città con poca truppa, temendo de' cittadini: allora il colonnello feco retrocedere 500 soldati. Al sentire i tamburri, e al vedere questo improvvisso ritorno il popolo s' immaginò, che veulsero al saccheggio. Ola lo smarrimento! Ola il terrore che occupò l' animo di tutti! Ben presto uscirono i cittadini d'inganno e acquietaronsi, vedendo subito ripartire questa schiera, appena l'ufficiale prese il suo registro.

Ripristinato il governo pontificio, tornò di nuovo a governare Veletri il suo Vescovo. Questi fu il cardinale Alessandro Mattei, che ne prese il possesso ai 19 settembre 1814 e vi fece il solenne ingresso ai 26 di detto mese. Fu egli ricevuto da questa popolazione colla più grande allegrezza, e col massimo rispetto: essendo essa restata priva del suo pastore quasi per cinque anni-Sebbene una nuova costituzione di governo aboliva tutte le baronie e le particolari giurisdizioni, e poneva tutti i popoli dello stato pontificio sotto le leggi generali: pure Veletri restò sottoposta al governo del Cardinale vescovo. (nonostante alcune rimostranze fatte da' cittadini a Pio VII. per esser compresi nella nuova costituzione di riforma ) seguitossi quì l' antica costumanza della elezione de' Priori e di tutti gli altri pubblici ufficiali col consiglio di quaranta nobili. Intanto l'erario comunale pagava il vice Governatore, i cancellieri, la forza, e 'l mantenimento de' carcerați e delle carceri: nel tempo stesso che la popolazione obbligata era a soddisfare al pagamento di tutti i dazi generali dello stato. In tal modo Veletri per mantenere la giurisdizione decanale era gravata di doppie imposte sopra ogni altra popolazione dello stato. Il Cardinale governatore nel 1817. fece una nuova riforma sopra i tribunali di Veletri.

Il flagello della fame venne ad affliggere nell'anno 1815, e buona parte del seguente lo stato pontificio. La carestia fu grande. Mancava il necessario per lo sfamo de' popoli. In Veletri non si badò a spesa: si provvide dal comunale erario gran quantità di fava, e di farina di grano sciiliano. Per molti mesì fu distribuita a' bisognosi una buona e abbondante minestra. Questa provvidenza salvò molti individui dalla morte. Durò per quasi un intero anno questo tormento della fame, che sperimentavasi ancora dalle persone benestanti e ricche, a cui niente mancava; sentendo esse una continua debolezza e necessità di mangiare.

Merita sommi elogi Paolo Maria conte Toruzzi, che con immatura morte passò presso i più nel 1845. Egli bene conobbe quel principio, che nella sola virtà consiste la vera nobiltà; per cui si diè alla coltura delle scienze in modo, che presso i letterati fu in molta stima. Ebne l'incarico di secretario di questa Società letteraria Volsca; e quindi per un triennio ne fu Dittatore. Veggonsi diverse sue fatiche letterarie date alle stampe. La patria può lodarsi del Torruzzi, che nelle varie magistrature e legazioni al sommo Pontefice Pio VI. dimostrò dissinteresse, accortezza e spirito patrio: e più dev'essergli obbligata della sua salveza ; allorchè fu ella in pericolo di essere sacchegginta ed incendiata dalle repubricolo di essere sacchegginta ed incendiata dalle repubricolo di essere sacchegginta ed incendiata

blicane falangi francesi nel 1798. Imperocchè nello spazio di ore dodici ebbe tanto di argento contribuito da cittadini quanto bastò per riscattarla con rattenere la licenza del soldato, e per saziare l'avarizia de'duci. Egli fu cortese, probo, urbano, e riuni in sè tutte quelle virtù, che lo resero amabile e desiderato da tutti,

Nell' anno 1816 fin aperta una deliziosa e ampla via con alberato di olmi, che dalla piazza di S. Giacomo conduce sino alla via borglesse. Questa era angusta e scoscesa chiamata via del Matano: ora si appella via di Metabo. La costruzione di quest' opera costò all' erario comunale la somma di quindictimila scudi.

Ai 5 di aprile del 1818 fu eretto un muovo spedale in questa città per le donne inferme prossimo a quello di S. Giovanni di Dio. Questo viene governato e assistito da donne infermiere con motta carità e puliaia. Ha una particolare amministrazione, ed è regolato da deputati eletti dal Vescovo. Le rendite sono sufficienti, e provengono parte da donazioni caritatevoli, e parte dalle rendite del soppresso couvento de Padri del terz'ordine di S. Francesco, e del monastero de monaci Basiliani: come dal breve di Pio. VII. dato in Roma a' 18 settembre 1815. Porta il nome di S. Maria della salute.

# CAPO XV.

# SOMMARIO

Muore il Cardinal Mattei: gli succede il Cardinale Giulio Maria Della Somaglia, Cambiamenti fatti nel governo di Veletri dal Cardinale Della Somaglia. S'imprende la fabbrica di un nuovo pubblico palazzo. Istituzione della congregazione degli ornati. Lupo rabbioso in Veletri. Muore il Cardinale Dalla Somaglia: gli succede il Cardinale Bartolommeo Pacca. Sono esonerati i Veli-- terui dai dazi arbitrari imposti dal passato Governatore. Viene il Cardinale Pacca in Velelri. Elezione del Cardinale Mauro Cappellari al Papato. Rivoluzione in Bologna comunicata quasi in tutto lo Stato pontificio. Fedeltà de'Veliterni alla s Sede in questo fatale disastro. Veletri chiede di essere assoggettata alle leggi generali dello Stato. . Convocazione del pubblico consiglio per la scelta degli oratori da inviarsi al Pontefice su tale richiesta. Gregorio XVI. portasi in Veletri. Erezione della nuova provincia di Marittima. Veletri capo luogo. Consiglio pubblico straordinario. Governo provvisorio. Monumenti pubblici eretti per memoria della erezione di questa provincia. Morte di alcuni sapienti cittadini.

Accaduta la morte del cardinale Mattei il di 20 di aprile 1820 prese il governo di Veletri il cardinale Giulio Maria Della Somaglia ai 28 dello stesso mese. Abbracciò egli tosto alcuni stabilimenti del codice generale. Abolì il magistrato antico de' priori, e a loro sostituì il Gonfalouiere cogli anziani. Il consiglio venne composto di una metà di nobili, e l'altra de cittadini civili. Tolse la squadra de' birri col loro bargello (persone infami scacciate da tutto lo stato.) Venne la città presidiata dalla guardia de' carabinieri detta di pulizia stabilita in tutte le città e terre pontificie. Il Goufaloniere scelto. veniva fra le famiglie nobili : degli anziani la meta era presa dal ceto nobile, l'altra dal ceto de cittadini civili. Pose in attività il commessariato della pulizia: fece delle provvide deliberazioni e de' buoni stabilimenti concernenti gl' interessi comunitativi. Pose l'azienda comunale in tale sistema, che in pochi anni furono i pubblici debiti estinti : e di più dopo la di lui morte trovaronsi nel comunale erario scudi diecissette mila. Era alienissimo dal fare grazia a' delinquenti condannati. Egli rispondere soleva a chi grazia impetrava: Giustizia moderata; grazia a nessuno. Questo principio tenne a freno non poco la popolazione dal commettere delitti. Stabili una congregazione di persone scelte e intelligenti per gli ornati e per le fabbriche della città. Da questo stabilimento cominciò Veletri ad essere abbellita maggiormente nella costruzione delle abitazioni , nella rinnovazione delle strade , e in tutto ciò che concerne l'interno ornamento della medesima. Si diè principio ancora alla fabbrica di un nuovo pubblico palazzo (disegno dell'architetto Gaspare Salvi)

sulla piasza del comune, che in seguito fu perfezionato nell'anno 1835, colla spesa di centomila scudi circa.

Felice poteva riputarsi questa popolazione, se il cardinale Della Somaglia non fosse stato distratto dall'incarico affidatogli di Segretario di stato da Papa Leone XII. Egli fra tante incumbenze del governo generale, non potea più di proposito attendere a questo particolare di Veletri, che confidò ad alcuni suoi famigliari. Imposero questi a nome del Cardinale governatore nuove e gravose gabelle senza intelligenza del magistrato e del consiglio. Ardirono di abrogare il privilegio del mercato franco con-· acduto da Gregorio XIII in tutti i sabati dell'anno; e di deragare agli statuti municipali (1). L'erario comunale non veniva con questi nuovi dazi aumentato: perchè il danaro colava in altre mani. In tali critiche circostanze rinuovaronsi con maggiore ardore presso il pontefice Leone XII i reclami di questo popolo, che supplicava di essere rimosso dalla giurisdizione decanale, e di essere compreso sotto la legge generale dello Stato. Ragionevolmente i Veliterni ciò chiedevano, poichè a cagione dell'accennata giurisdizione era costretto eziandio il comunale erario a pagare e mantenere il vice-Governatore, i cancellieri e la forza, e a spendere di più pel mantenimento delle carceri e de' detenuti, i quali se condannati venivano a multe pecuniarie, l'erario comunale non ne risentiva alcun aumento: e altronde i cittadini corrispondere dovevano alla camera pontificia pei dazi comuni allo Stato tutto.

<sup>(1)</sup> Statuta veliterna lib. V. cap. 80. pag. 185. Cives et incolae libere, et absque solutione juris Dohanae tabernae possint vinum vendere, quod recollegerunt de vincis et locis propriis, etc.

" A' 26 di aprile 1825 scorse per questa città e pel suo territorio un lupo rabbioso. Questa fiera alle ore tre della notte fu vednta entrare nella porta di S. Lucia: alle ore sette in circa si vide nella piazza del piano inseguita da grande numero di cani, che la scacciarono dall'abitato. Di buon mattino il lupo raggiravasi per le vigne della contrada di Paganico: di la passò sulla via corriera tornando verso la città : non vi entrò . ma piegò verso la via vecchia di Napoli : penetrò in alcune vigne prossime alle mura della città. Quivi stavano al lavoro uomini e donne. La fiera dopo avere offeso in testa una giovanetta di anni 17, assaltò una donna maritata, che stramazzata, afferrata l'avea per una mammella. Alle grida di queste, che dicevano essere ivi un cane rabbiato, corse sollecito Arcangelo Pontecorvo armato di zappa stromento con cui lavorava ivi vicino. Non riflettendo costui al proprio pericolo, nè avendo conosciuto esser quello un lupo, per liberare quella infelice, lo abbraccia, lo distacca dal petto della donna e lo stramazza in terra. Rialzasi la fiera e ritta investe il giovane, che conosciutala, senza punto indugiare, con un colpo di zappa in testa la fa cadere : e ripetendo sollecito i colpi la stende morta. Ebbe in regalo il coraggioso Pontecorvo scudi venticinque. Piccolo premio in paragone del sommo vantaggio, che apportò costui alla intera popolazione ! I morsicati furono quattro , de' quali morì di rabbia la ragazza surriferita dopo 43 giorni: come ancora cessò di vivere un uomo, compito l'anno, con evidenti segni di rabbia.

Vincenzo Macioti nobile veliterno canonico della cattedrale in guesta sua patria, esercitava in Roma con molta reputazione l'unorifico impiego di avvocato fiscale della sacra suprema Inquisizione conferitogli da Papa Leone XII., che, ravvisando il merito di lui, la pietà e la profunda dottrina nel concistoro de 23 giugno 1828 lo promosse alla cattedra vescovile di Amelia, dalla quale fu traslatato il 4 febbrajo 1836 a quella di Ferentino dal regnante sommo Pontefice Gregorio XVI.

A'6 di aprile del 1830 passò all'altra vita il cardinale Della Somaglia. Riebbe Veletri la sua tranquillità sotto il nuovo governo del cardinale Bartolommeo Pacca, che ne prese il possesso a' 5 luglio 1830. Egli tosto aboli i dazi straordinari imposti dal defunto cardinale Governatore, e qualche altro, che la libertà del popolo favoriva, specialmente nello spaccio del vino primo ramo di commercio in questa città. Fece il suo ingresso in Veletri nel settembre : furono perciò fatte delle pubblichefeste, ed allegrie. Arco trionfale, illuminarie bellissime, fuochi artificiali : dimostrando così in parte i cittadini la gratitudine e la figliale obbedienza e rispetto verso un tanto personaggio. Il che dimostrarono vieppiù con avere fatto coniare una medaglia analoga alla circostanza in argento e in bronzo, che sarà un monumento per eternare la memoria del loro vescovo e governatore (1).

Al rovescio si legge

ADSERTORI FELICITATIS PVBLICAE S. P. Q. V. MDCCCXXX.

<sup>(1)</sup> La medaglia mostra da une parte l'effigie del Cardinale Pecca preso al naturale con questa iscrizione. B, C. PACCA . S. C. DECANYS

Erano rinchinsi i cardinali nel conclave nell'anno 1835 per la elezione del novello sommo Pontefice per la seguita morte di Pio VIII, quando in Bologna suscitavasi la ribellione contro la santa sede da' settari liberali. Scoppio questa il di 5 di febbrajo, tre giorni dopo la elezione fatta del medesimo, che cadde sopra il Cardinale D. Mauro Cappellari monaco camandolese, che assunse il nome di Gregorio XVI. ai due di febbrajo. Si estese questa rivolta quasi in tutte le altre provincie dello Stato: penetrare però non potè nelle due di Campagna e Marittima. Veletri, ch' è la città più considerabile di queste due provincie, sebbene da' liberali fosse stata segretamente incitata alla sommossa: pure memore della fedeltà, dell'attaccamento sempre co'fatti dimostrato verso la santa Sede, non ascoltò i perigliosi consigli de' ribelli alla sovranità. Quantunque in questo sconvolgimento la città fosse restata priva di milizia richiamata tutta in Roma per opporsi alla «correria de' rivoluzionari, che tentavano di entrare e scompigliare quella capitale : pure si mantenne in questa un ordine e una tranquillità senza esempio. A spese del comunitativo erario monturati e mantenuti furono sessanta uomini di arme, che sotto il comando di un capitano guardare dovessero la città e mantenervi il buon ordine e la pulizia. Intanto stavasi qui in timore, non sapenilosi come andassero a terminare tali disastri : specialmente quando conobbesi, che appena la tricolore bandiera sventolò in Bologna, gli abitanti delle pontificie legazioni ne giurarono la difesa, e che i ribelli in numero di seimila marciavano alla volta di Roma. Il governo, per fare argine e reprimere i ribelli , prese le più forti misure. Fu da fedeli truppe presidiata Civita Castellana,

per impedire la marcia de' medesimi, se tentato avessero di aggredire la capitale. Le truppe pontificie a' 21 di gennaio 1832 batterono e fecero sloggiare da Forli i faziosi : il di 24 fuvvi un forte conflitto in Cesena. I ribelli sbaragliati dieronsi alla fuga : non pochi restarono uccisi, e molti fatti furono prigionicri. Altra banda di ribelli si diresse verso Rieti, che fedele alla santa Sede chiuse ad essi le porte, li combatte, li debellò e li disperse. Finalmente il 28 del detto mese le truppe papali coll'appoggio di 3000 austriaci venuti in soccorso del Pontefice entrarono in Bologna. Costretta venne questa città nello spazio di due ore a disarmarsi prima dell' ingresso delle truppe. Consegnati furono tutti i pezzi di artiglieria e un numero grande di fucili. Nello stesso glorno vi entrò il cardinale Albani commessario straordinario delle quattro legazioni , che vi fece riconoscere la Pontificia antorità, e vi ripristinò l'ordine e la sicurezza.

Il sommo Pontefice Gregorio amando teneramente i suoi sudditi, e desiderando sempre la loro felicità, nei suoi proclami con paterni sentimenti gli esortava a tornare a devozione, e a mantenersi fedeli alla sovranità. Generalmente parlava egli ai medesimi animandoli a ricorrere al suo trono, e ad esporre que bisogni, che disturbati potevano; promettendo di sollevarli, e di fare a tutti conoscere la paterna sua provvidenza. In sequela di tali sovrani inviti, esser questa occasione opportuna stimarono i Veliterni di far conoscere al Pontofice il lore desiderio di essere rimossi dalla giurisdizione del Cardinale decano, e di essere assogettati alle leggi comuni dello Stato a norma dell'ultimo stabilimento. Richiesta fatta gia si suoi Antecessori.

Questo passo non facevasi già da' veliterni per alcuna animosità contro il loro attuale Vescovo, del quale erano ben contenti : ma sibene per prevenire qualunque altro governo, che angustiarli forse poteva (come pel passato spesso era accaduto), il che non avveniva già per cagione de' Porporati, ma solo per gl'intrighi de'loro ministri e famigliari, che abusandosi della fiducia e bont'à de' loro padroni, o della loro vecchiezza s'intromettevano negli affari della città intorbidandone la pace e gl'interessi. Chiarameute si scorge gravi essere i pregiudizi . che dalla giurisdizione privativa de'Cardinali decani sopra Veletri provenivano sì nell'amministrativo, come nel giudiziario. I Cardinali giunti al decanato debbono necessariamente attendere di persona alle luminose cariche, che occupano nella capitale presso il sommo Pontefice. Desideravano essi il governo di Veletri per aumento di onore e di giurisdizione : ma impossibilitati a reggerlo per loro stessi, lo confidavano alla loro corte particolare. Quindi troppo spesso vedevasi l'abuso del potere sopra il popolo veliterno, il quale dai delegati decanali veniva quasi reputato suddito non del sommo Pontefice . ma del Cardinale decano. Leone XII conosciuti gl'inconvenienti di questa privativa giurisdizione, risoluto avea di restringerne il potere, se non veniva dalla morte preoccupato. L'altro motivo fu di essere sgravati da'doppi dazi, che per mantenere il governo privativo del Cardinele decano costretti erano i Veliterni sostenere. Allora i cittadini deputarono Cesare. Ulisse del ceto nobile, e Giuseppe Latini Macieti del ceto civile per ottenere dal Papa Gregorio XVI quanto di sopra si è narrato. Al foglio di autorizzazione dato in Veletri a' 23 luglio 4831 si sottoscrissero duegento settantadue cittadini ecclesiastici; consiglieri, nobili, possidenti, negozianti. L'istromento di esibita di quest' autorizzazione fu fatto per gli atti del Conflenti pubblico notajo in Roma sotto il di 17 agosto 1831.

Venuto ciò a notizia del Cardinale gevernatore con suo dispaccio ordinò egli al Gonfaloniere, che trattandosi di un affare di sommo rilievo, non era conveniente, che si maneggiasse dal popolo; ma che tosto convocasse il pubblico consiglio, il quale, se avesse approvato la richiesta del popolo, elegesse sei deputati, quali autorizzati portassero a piedi del trono del sovrano la richiesta della popolazione. Il consiglio segui il partito popolare, e prescelse i deputati, che furono Geraldo Macioti vescovo di Eleusi e suffraganeo di Veletri, conte Stefano Coluzzi, cavaliere Pietro Paolo Salimei, Maggiore Clemente Borgia, Capitano Giovanni Graziosi, Clemente Cardinali. Questa deputazione portossi in Roma: ebbe udienza dal regnante sommo pontefice Gregorio XVI, che benignamente l'accolse, ed ascoltò la causa per cui Veletri spedito avea questa legazione. Fece conoscere il Pontefice, che non sarebbe stato alieno dal decretare sopra quanto da' Veliterni richiedevasi: disse però, che l'oggetto della dimanda era rilevante, e che meritava non poca discussione. La grazia, che dimandavasi era di erigere una nuova provincia appellata di Marittima, della quale Veletri fosse il capo luogo, e il Cardinale decano suo vescovo la regolasse col titolo di Legato apostolico perpetuo.

Mentre pendeva la risoluzione dell'accennata proposta, il Pontefice dimorando nella villeggiatura di Castel Gandolfo ai 10 di ottobre 1831 si degnò di onorare col-

la sua presenza questa città. Fino dal 1797 nltimo anno, in cui passò di qua Pio VI, i Veliterni non aveano veduto fra le loro mura alcuno de' sommi Pontefici: per cui giunto Gregorio in Veletri, fu tale la frequenza del popolo, gli applausi, li viva, le acclamazioni, e l'allegrezza del medesimo, che bene faceva egli conoscere il rispetto , la venerazione , e la fedeltà verso il loro sovrano. Ebbe il Papa l'incontro del Gonfaloniere cogli Anziani fuori della porta romana, dal quale presentate gli furono le chiavi della città. Passò per lungo tutta la via corriera sino alla cattedrale, dove ricevute fu dal Cardinal vescovo, da tutto il clero secolare e regolare, e da tutto la nobiltà. Dopo avere orato, passò nella sagrestia : assiso al trono preparatovi ammise al bacio del piede tutti gli ecclesiastici. Dalla cattedrale si trasferì al pubblico palaz-20 destinatogli per abitazione : sulla loggia del medesimo diè la benedizione all' affollato popolo su quella piazza: poi ammise al bacio del piede la magistratura, la nobiltà e i consiglieri. Dopo avere desinato, accompagnato dal Cardinal vescovo volle vedere la città, per la quale girò senza usare la carrozza, e via facendo visitò i due monasteri di S. Chiara, e di Gesù. Nella sera tutta la città fu illuninata: e il palazzo pubblico illuminato a cera: nella via corriera, e in quella del comune ardevano sopra pali coperti di verzura più di mille fiacccole : l'alta torre del Trivio era parimenti da fiaccole illuminata sino alla sommità della croce. Fu incendiato un bellissimo fuoco artificiale sulla piazza del comune di prospetto al pubblico palazzo. Nel giorno seguente il Pontefice fra le acclamazioni, e i felici augurii del popolo parti alla volta di Castel Gandolfo. Esiste un monumento in marmo, che

ricorda questa venuta del Papa in Veletri presso la cattedrale. (1)

An 1832. Sembrami superfluo, e perdere tempo a rammemorare, e scrivere tutto ciò, che trattossi per istabilire la nuova-provincia di Marittima. Basta trascrivere il motta proprio del regnante sommo Pontefice Gregorio XVI per consocerne le cause, che lo spinsero ad annuire alle suppliche de Veliterni, delle altre città e terre, che ciò chiedevano.

# GREGORIUS PAPA XVI-

MOTO - PROPRIO

Luminose prove di fedeltà inconcussa alla santa Scale fecero degni di privilegi e di fuvori singolarissimi gli abitanti ed i citadini di Velepri. Amplissime lodi e segnalate distinzioni ne ottenne la loro patria dai romani Pontefici, e fra i molti da s. Gregorio VII. Pasquale, ed Urbano II. Gregorio IX. e Giovanni XXIII Nè minore affetto e munificenza dimostrarono verso

(1) Monumento esistente entro la cappella di nostra Signora delle Grazie.

GREGORIVS . XVI. PONT. MAX. OVOD

VI . IDVS . OCT. A. REP. SAL. M.DCCCXXXI, VELITRAS . PRAESENTIA . SVA . HONESTAVERIT ET . B. MARIAM . VIRGINEM GRATIARVM . MATREM

IN . HOC . SACELLO . YENERATVRVS . ACCESSIT
COLLEGIVM . CANONICORVM
ECCLESIAE . VELITERNAE
PERENNIS . OBSEOVII . PIGNYS . POSVIT

di essi i Pontefici successori da Bugenio IV a s. Pia V., Aggregarono al territorio con dritti feudali i castelli di Faggiola, e di Larinno ricuperati alla santa. Sede dai Veliterni colle proprie armi. Statuirono, che le cause non potessero altrove giudicarsi in prima e seconda istuma, se non in Veletri. Fiu data la città in ispociale protesione del Cardinale vescovo per lo più decano del sacro Collegio; sinchè riuscirono i Velletrani ad essere retti in ogni cosa economica, politica, e giudiziaria da esso Cardinale vescovo con titolo e autorità di governatoro perpetuo: e colt goderona lungamente di un reggimento dolce, e tutto paterno, col quale erano in piena armonia i privilegi, le distinzioni, e le peregative loro concedute.

Ma il cambiare de tempi e delle circostanze indusse tutti i governi a nuovi ordinamenti amministrativi, giudiziari; e finanzieri. Mosso quindi dal desiderio di migliorare la condizione dei suddetti il nostro predecessore Pio VII di gloriosissima ricordanza ripristinato appena il governo pontificio nel 1801 giudicò necessario riformare la pubblica amministrazione , senza che la universale giurisdizione , della quale era investito il Cardinale vescovo di Ostia e Velletri decano del sucro Collegio anche privativamente alla Consulta, al Buon governo, e alla Segnatura venisse punto alterata. E veramente quel nuovo ordine di cose non importando assoluta collisione co' privilegi de' Velletrani, e coll' amplissima potestà del loro Cardinale vescovo e governatore non si fece luogo a reclamo alcuno, e ad alcuna doglianza. Quando però, ripristinato la seconda volta il governo pontificio, piacque allo stesso Pontesse nel 1816. di dore una nuova forma alla pubblica amministrazione, così nell' amministrativo come nel giudiziario, trovandosi i Velletrani impediti per la giurisdisione privativa del Cardinale decano del godimento de beneficii, che nel nuova sistema recava a tutto lo Stato incominciarono ad umiliarne doglianze, e ripeterono ancor più fervorosamente le loro suppliche al di lui immediato successomente le loro suppliche al di lui immediato successomente fei giustamente inclinastero a rendere i Velletrani partecipi de beneficii portati dalle leggi generali a
tutti gli altri sudditi, pure sopravvene all'uno e all' altro infaustamente la morte, senza che fosse conciliato quanto bisognava ad eseguire la benefica loro
intenzione.

Ed allora che assunti al sommo pontificato Noi giudicammo espediente di ordinare nuove riforme dirette al bene de' nostri amatissimi sudditi ; quanto più insigni sono stati i miglioramenti, tanto più fervorose si sono reiterate le suppliche de'Velletrani a parteciparne. Per lo che avendo essi deputate persone sceltissime da ogni ceto con l'appravazione del venerabile nostro fratello cardinale Bartolommeo Pacca attuale vescovo di Ostia e Velletri decano del sacro Collegio, ci umiliarono per loro mezzo nell'agosto passato i voti di quella popolazione, magistrato, e consiglio: esponendo, che la giurisdizione privativa del Cardinale vescovo, e governatore cra loro di ostacolo a partecipare al vantaggio di una congregazione governativa di un tribunale collegiale, di un consiglio provinciale e delle spese comuni a più popolazioni che vi si deliberano, e di tutto ciò, che avevamo ordinato, od eravamo per istabilire a favore di tutti i popoli a noi soggetti. Ci pregavano altresì di osservare di quanto grave peso fosse a' Velletrani lo essere obbligati a soddisfare dalla cassa comunale molto e varie spese di governo, cui in ogni altro luogo dello stato soddisfa l' erario camerale, mentre in conformità delle leggi generali pagavano all'erario stesso tutte le imposte dirette e indirette, reali e personali, Conchindevano supplicando che ci degnassimo di conciliare col sistema generale la dignità, e le prerogative del Cardinale decano del sacro collegio loro vescovo, in guisa che fossero al pari di tutti i nostri sudditi anche i velletrani partecipi dei beneficii fatti colle nuove riforme. Lo che proponevano facilmente poterci ottenere, affidando il regime della provincia di Marittima al Cardinale vescovo con titolo e prerogative di legato Apostolico, ed erigendo in capo-luogo della provincia la città di Veletri. Da ultimo ci rassegnarono un atto di adesione alle loro suppliche dei pubblici rappresentanti di vari luoghi e città della Marittima, perchè fossero distaccati dalla proviucia di Campagna ad essi di troppo incomodo accesso, e riuniti alla uuova legazione di Velletri. Ci sembravano piene di equità le cose esposte da supplicanti, alle quali poi si aggiungeva un' altra considerazione, che rendea più facile il nostro animo alla implorata grazia: il grande beneficio che potea sperarsi fondatamente, se le popolazioni situate in quella costa dei monti che riguardano il mare, come sono quasi separate dalla natura d'interessi e di comunione dalle popolazioni della campagna, così fossero aucora divise di amministrazione: e vi si formasse un capo-luugo, nel quade avrebbero vicini e prontis, e tutti applicati al proprio vantaggio, ed al solivo de propri bisogni i magistrati ed i ministri del governo.

Penetrati dalla forza di questi riflessi li comunicammo noi stessi colla viva nostra voce ai deputati di Frosinone, i quali ne sentimenti di moderazione, di giustisia e di disinteresse onde sono animati, sentendone tuttu l'importanza, con piena soddisfazione dell'animo nostro si limitarono ad implorare, che nella erezione della nuova provincia fosse loro recato il minor danno.

In tale stato di cose rivolgemmo ogni nostra cura a conciliare gl' interessi delle supplicanti popolazioni colla dignità e il decoro del sacro Collegio, del quale non è ultimo ornamento il governo e la giurisdizione esercitata dal Cardinale decano sopra le popolazioni di Ostia e Veletri. A questo fine credemmo conveniente di comunicare quanto concerneva questo negozio importante a tutti i venerabili nostri fratelli Cardinali dell' ordine de' vescovi , non che ad alcuni degli altri ordini , domandando loro, se fosse opportuno l'istituire la nuova legazione, e come si potesse conciliare, che nella qualità di Legato fossero al Cardinale decano attribuite quelle prerogative, che distinguendolo dagli altri Legati , venissero ad equiparare l'onorevole concessione con la quale nella qualità di governatore perpetuo di Veletri i nostri gloriosi predecessori aveano condecorato nella di lui persona tutto il sacro Collegio.

A queste domande avendo essi corrisposto, prevalendoci noi de' loro lumi e del loro consiglio, abbiamo risoluto a vantaggio della nostra dilettissima città di Veletri, non che delle altre città, luoghi, e terre, che verranno qui appresso designate di creare una nuova legazione, ed a vieppiù crescere il lustro e la dignità del sacro Collegio de'Cardinali di santa chiesa romana nella persona del loro decano vescovo di Veletri affidarne ad esso il governo con titolo , diritti , e preminenze di Legato, e con facoltà particolari non comuni agli altri cardinali legati delle provincie. E perchè questa determinazione dell'animo nostro sia messa ad effetto senza ulteriore ritardo, di nostro motu proprio, certa scienza, e deliberata volontà, con la pienezza dell'autorità apostolica ordiniamo e comandiamo quanto siegue....

Il resto del moto proprio si riporta sulla nota (4) Appena in Veletri fu pubblicato questo motu proprio, che videsi sul volto di tutto il popolo un findicibile contento. Dimostrò egli la sua gratitudine verso il

(1) Siegue il motu proprio di Gregorio XVI.

## ς. I.

La legazione di Veletri comprende la provincia di Marittima formata dai Gorerni e Paesi, che sono descritti nella tabella annessa alla presente cedola di Motu proprio. La Città di Veletri n' è il Capo-Luogo.

## s. п.

11 governo della Provincia è affidato ora ed in perpetuo al Cardinale Vescovo di Ostia e di Velletri per lo più Decano del sacro Collegio. Egli prende il titolo, e gode tutti gli onori, preeminenze, prerogative, attribuzioni e privilegi della santa Sede. suo benefico Sovrano con replicati viva, con felici augurii, con pubbliche illuminarie e feste.

Ai 1º di febbrajo 1832 convocossi un consiglio straordinario alla presenza di Geraldo Macioti vescovo di Eleu-

## S. III.

Il Cardinale vescovo Legato dovendo per ragione della sua dignità avere la residenza in Curia, viene rappresentato nel Capo-Luogo della Provincia e Legazione da un vice-Legato.

#### (. IV.

È addetto al Cardinale vescovo Legato un Assessore speciale per gli all'ari della Legazione. Questo Assessore risiede in Roma. È nomiinato da Noi aulla proposizione del Cardinale Legato, e riceve uno stipendio fisso dal nostro erario.

## 5. V.

Appartiene esclusivamente al Cordinale Legato.

I. Approvare qualunque alienatione de beni communitarit, e di qualunque debito che le comunità della Provincia vulessere constrare, di. Il decidare sui ricorsi, che si promuvessere centre la risoluzioni del vice-legate sellat Congregacione governativa relativamente adinteressi delle comunità della Provincia. Tutti i pricori banno sempre l'effetto puramente devolutivo, dove la risoluzione constro, cui si recluma sid el struode ritrattibile.

III. L'approvare ogni imposizione non considerata nell'art. 24 tit, II dell'editto del 5 luglio 1831, in supplemento ai bisogni delle tabelle comunitative.

IV. L'esaminare le proposizioni e domande de consigli comunitativi intorno alla riassanzione degli statuti, ed il farne ragionato, e dettagliato rapporto per ottenere le nostre deliberazioni.

V. L'esercitare personalmente la Presidenza del consiglio Provinciale, o il proporre a Noi la nomina di un Presidente.

VI. Il diritto di nominare i membri dei consigli comunali selprino impianto e di approvare le nomine auccestive a forma dell'art. 4, tst. II. dell'editto del 5 luglio 1851; di ricavere dalla congregazione Governativa, e rimettere a Noi le terne di nomina del 'Deputtai si consigli Provinciali; di partecipare si consigli stessi

23

si e suffiraganeo di Veletri dichiurato vice-Legato provvisorio. I consiglieri furono in numero di trentadue. In questo consesso il sullodato Prelato parlo dell'esito felice sulla richiesta fatta da' Veliterni al sonuno Pon-

il nostro ordine per le adunanze strordinarie, ovvero per lo scioglimento ne' casi preveduti dall' editto del 5 luglio 1831; e di rimettere in Segreteria di Stato le deliberazioni della congregazione Governativa intorno agli atti dei consigli Provinciali.

#### 6. VI

Tatte la attribuzioni che nell' cilito del 5 luglio 1851, e negli altri editti, regolamenti, ordini , e disposizioni generali publicate o da pubblicari sono o sarano riservato e concetute alla Congregazione del Buon Governo, debbano esercitarsi dal Cardinale Vescovo Legato di Veletti nella sua Provincie o Legazione.

### C. VII.

È attribuits inoltre per singolare privilegio allo atsao Cardinale Legato la facoltà di presentare le terne per quelle nomine degli Officiali ed impiegati nella Provincia, che dipendono dalla nostra assoluta volonta, e nelle quali non la luogo l'intervento dei consigli comunuli, distrettuali o provinciali.

#### C. VIII.

Il vice-Legato ha la sua residenza in Veletri Capo-Luogo della Proviacia o Legazione: amministra la Provincia atessa o Legazione in nome e vece del Cardinal vescovo Legato, e vi fa eseguire gli ordini dei supremi Dicasteri.

### §. IX.

Risicde egualmente in Veletri presso il Vice-Legato un Assessore legale. Vi risiciono pure la Congregazione governativa, il Consiglio provinciale, e la commissione amministrativa provinciale a forma del disposto nell'art. 8, tit. 1, e negli art. 1 e 14 tit. III. dell' editte del 5 luglio 1851. tefice: Fece conoscere quanto avea operato la Deputazione. Esortò tutti ad essere di unanime consenso a decretare un pubblico monumento per perpetuare la menoria di un favore e di una gratia si stroordinaria. In nome del cardinale Pacca dichiarò, che il cardinale medo-

## 6. X.

La giustizia civile e criminale si amministra in Veletri, e nella Provincia come negli altri luoghi e provincie dello Stato.

Risicele in Veletri a questo effetto, oltre l'assessore legale, un tribuasle civile e criminale, che viene ordinato, e dovrà procedere colle nerme stabilite dagli editti, notificasioni e regolamenti del e 3s ottobre, e 5 e 15 novembre 1831 e 5 genasio corrente anno.

## §. XI.

Sono e saramo sempre ed in ogni futuro tempo osservate, ed eteguite in Veletri e nella provincia o legazione tutte le leggi, editti, regolamenti o dispositioni emanate o da emanarsi interno a qualunque ramo di pubblica amministratione; come nel rimanente dello Stato.

#### S. XII.

Comactiumo apocialmente al Cardinale notro Segretario di stato la liquidazione e divisione degli interessi finore comuni fir a pessi che formano la nuova Provincia, a' quei che rimangono cottoposti alla delegazione di Presinone. Egli dendei erroratubilmente, a senza reclamo tutte le controversie, che potramo insorpere per la esecuzione delle cose ordinate ed espressa nella presente cedela di monta proprio.

### S. XIII.

La città di Ostia e suo territorio è riunita alla Comarca di Roma per essere governata come gli altri paesi della stessa Comarca a forma delle leggi generali.

Volendo e decretando; che alla presente nostra eedola di motu proprio non possa mai darsi, ni opporsi di orrestione o surrestione, nè di sleun altro visio o difetto della nostra volontà, e che maina sotto tali, od altri petesti, colori e titoli di qualivoglia valida ed efficacia essi sieno, aucorchè di jur quiestito, o di pregiudizio del

E - Tongin

simo area assunto il titolo, prerogative e il potere, e le attribuzioni di Legato perpetuo della santa Sede in Vedetri della provincia di Marittima a forma del motu-proprio di Gregorio XVI 4 febbrajo 1832; e che la città di Veletri erane istata prescelta in capo-luogo. Quindi fu letto il nota-proprio del sommo Pontefice e le no-tificazioni del Cardinale Segretario di stato Tommaso Bernetti de giorui 4 e 6 di febbraio. Fu decretato, che fino

terzo non possa essere impugnata, moderata, o revocata, o ridotta ad viam juris; neppure per aperitionem oris, che così e non alwimenti debba sempre, ed in perpetue giudicarsi, definirsi ed interpretarsi da qualsivoglia Giudice o Tribunale, e da ogni altra Autorità, benchè degua di speciale menzione, togliendo fiu da ora ai medesimi ogni facoltà e giurisdizione di giudicare, definire, ed interpretare in contrario, e dichiarando nullo, irrito ed invalido tutto ciò, che scientemente o ignorantemente fosse giudicato, definito o interpretato contro la forma e disposizione del presente motu proprio, quale voglismo che abbia sempre, ed in ogni futuro tempo il sno pieno effetto ed esecuzione colla semplice nostra sottoscrizione, benchè non sieno state chiamate, sentite, o citate qualsisiano persone anche privilegiate e privilegiatissime, e che avessero o pretendessero avervi interesse, o che por comprenderle vi fosse bisogno d'individualmente ed espressamente nominarle. Non ostante la bolla di Pio IV. de registrandis, la regola della nostra Cancelleria de jure quaesito non tollendo, il breve di Pio VI. in data del 18 novembre 1775 che incomincia ut primum in ordine alla giurisdizione privativa del Cardinal Vescovo di Ostia e Veletri, e non ostante ancora tutte e singole costituzioni Apostoliche Nostre e dei Nostri Predecessori, ordinazioni, brevi, decreti, chirografi, handi, editti, leggi, statuti, riforme, stili, e consuctudini e qualunque altra cosa, che sacesse o potesse sare in contrario. Alle quali cose tutte e singole avendone qui il tenore per espresso e riferito di parola in parela, e supplendo colla pienezza della nostra Podestà pontificiaad ogni vizio e difetto, quanturque sostanziale o formale per la piena e totale esecuzione di quanto si contiene nella presente noalla nomina de' nuovi consiglieri, e della nuova magistratura a norma dell' editto 5 luglio 1834 esercitasse provvisoriamente le funzioni di Gonfaloniere il conte Stefano Coluzzi.

I monumenti pubblici decretati per la erezione di questa nuova legazione sono tre busti di marmo rappre-

stra Cedola di motu proprio, ampiamente, ed in ogui più valido modo deroghiamo.

Dato dal nostro Palazzo Apostolico nel Vaticano il primo febbrajo mille ottocento trentadue.

GREGORIUS PP. XVI.

## TABELLA TERRITORIALE

DELLA LEGAZIONE DI VELETRI

### GOVERNO DE VEARTRE

| Veletri .        |  |  |  | 12395 |
|------------------|--|--|--|-------|
| Cisterna e Ninfa |  |  |  | 1735  |
| Ginlianello      |  |  |  | 203   |
| Rocca Massima    |  |  |  | 794   |
|                  |  |  |  | 15127 |

### GOVERNO DI SEESE

| Sezze .   |   |    |   |   |  | 8648  |
|-----------|---|----|---|---|--|-------|
| Bassiano  |   | ٠  | ٠ | • |  | 1741  |
| Norma .   | ٠ | ٠. |   |   |  | 2009  |
| Sermoneta |   | •  |   |   |  | 2921  |
|           |   |    |   |   |  | 14408 |

## 358

sentanti il sommo Pontefice Gregorio XVI; il cardinale Pacca Legato, e il cardinale Bernetti Segretario di stato innalzati, in una sala del pubblico palazzo con iscrizione

| 3 1 700      |        |       |            |       |       |      |         |     |      | · F             |
|--------------|--------|-------|------------|-------|-------|------|---------|-----|------|-----------------|
| e1 150       |        | Gov   | es No      | nt Se | 1000  |      |         |     | . 11 | et . g          |
| Segni .      |        |       |            |       |       |      |         |     | 41   |                 |
| Carpineto    |        | ٠.    |            | ٠.    | ٠     |      | :.      |     | . 3  | 33              |
| Gavignano    |        |       |            |       |       |      |         |     | 20   | 124             |
| Gorga        | 3.     |       | <i>,</i> : |       | ٠.,   | ٠.,  |         |     | 1    | 383 ;           |
| Montellanic  | 9      |       |            |       |       |      |         |     | . 34 | 95              |
|              | 11     |       |            |       |       |      |         |     | _    | - 10845         |
|              |        |       |            |       |       |      |         |     |      |                 |
| 7            | Go     | VERNO | o at 1     | VALMO | NTON  | . /  | 1       | 1.1 | 1    |                 |
|              |        |       |            |       |       |      |         |     |      |                 |
| Valmontone   | 23     | •     |            |       |       |      |         | "   |      |                 |
| Luguano      |        | •     | •          | •     | •     |      | •       | •   | 27   | 26              |
| Montefortine |        | •     | ٠          | •     | •     | . •  |         | •   | 29   |                 |
| Montelortine | •      | •     |            | •     |       |      | • • • • | •   | 29   | — 67 <b>4</b> 2 |
|              |        |       |            |       |       |      |         |     |      | - 0741          |
|              | _      |       |            | _     |       |      |         |     |      |                 |
|              | Go     | MARK  | 16 0       | TERR  | TKIN  |      |         |     |      |                 |
|              |        |       |            |       |       |      |         |     |      |                 |
|              |        |       |            |       |       |      |         |     |      |                 |
| Terracina    |        |       | • •        |       | • 1   |      |         | •   | 42   |                 |
| San Felice   | •      |       |            |       |       |      |         |     | 8    |                 |
|              |        |       |            |       |       |      |         |     | _    | - 5113          |
|              |        |       |            |       |       |      |         |     |      |                 |
|              | Gove   | ano 1 | MORAL      | ALR D | ı Con | at . |         |     |      |                 |
| 10.19        |        |       |            |       |       |      |         |     |      |                 |
|              |        |       |            |       |       |      |         |     |      |                 |
| Cori .       | •      | •     | •          | •     | •     |      | •       | •   | •    | 4304            |
| Total        | . 3.11 | . 1 - |            |       |       |      |         |     |      | 5653g           |
| Tetale       |        | in he | Razio      | ne.   | •     | •    | •       | •   | •    | 36539           |
|              |        |       |            |       |       |      |         |     |      |                 |

lapidaria. (1) Il cardinale Bernetti non poco adoperossi, perchè Veletri ottenesse quest'onore: per cui la memoria di lui rimarrà eterna in questa città in attestato di una ben dovuta gratitudine. Altra iscrizione lapidaria si

1) GREGORIO. XVI. PONTUPICI. MAXIMO
PRINCIPI. OPTIMO. INDVIGENTESSIMO
QVOO. PROVIDA. LEGIS LATIONE
VILIS. EMINENTISSIMIS. ENILE. CYRANTIBVS
BARTHOLONEO. PROCA. SACHI. COLLEGII. DECANO
EMISCOPO. COTTENNA. ET. VELTERIOR.

ATQVE . THOMA . BERNETTIO . SYPREMI . OFFICII . A SECRETIS

VELITRARYM . CIVITATEM

CARDINALI, DECANO, EPISCOPO, LEGATI APOSTOLICI MYNERE, ORNATO
PROVINCIÆ MARITIMÆ VNIVERSÆ

QVOD . GRATIS . ANIMIS . INSCVLPTVM
MARMORE . ATQVE . ÆRE . PERENNIVS . EXTET
DECREVERVAT . POVENBYMQVE . CVRARVNT

#### CID.IDCCC-XXXII.

STEPHANYS . COLVTIVS . DECYRLONYM . PRIMYS
MICRELANGELYS . MAGIOTIVS
10ANTES GARTIGUS'S
10ANTES GARTIGUS'S
10ANTES BAPTISTA RENTIVS
ANTORIVS SALIMETYS
10SEPHNYS MAGINET
ALEKANORA CELLA
19HLIPPYS MAGRIETTIVS

DECYRIONES

vede nell'alta torre del Trivio sulla piazza maggiore (!), che perticolammente ricorda il Cardinale Bartolommeo Pacca; che fra i beneficii prestati a questa città, il maggiore fia quello di avere accondato il voto del Veliterni a fine di ottenere dal Pontefice l'accennata legazione.

Cessò di esercitare le funzioni di vice-legato provvisorio Monsignor Geraldo Macioti, e subentro ad occupare quest'onorifico incarico Mousignor Francesco De Medici de principi di Ottajano.

La prerogotiva, Il titolo e la giurisdizione di Gocani incominciata per bolla di Paolo III nell'anno 1548.
ha cessato ora dopo 284 anni ai 12 di febbrajo 1832.
Sebbene Sisto V e Clemente XIV tobsero questa giurisdizione si Capilinali decani, pure cià accade, per breve
tempo: poichè sendo stati questi Pontefici preoccupati
dalla morte, riebbero i vescori Velterni l'abolito governo dagl'immediati Pontefici successori. Ciò accadev,
perchè lo stato pontificio niente avea cambiato dell'an-

(1) HONORI

BARTHOLOMEI PACCA S. R. E. CARDINALIS
PRINCIPIS - SACRI SENATUS - EPISCOPI OSTIENS - ET - VELITERNOVUD

INDVISERIT . ADLABORA VERIT

EEGATYS . COMITIA . PROVINCIE . PRIMYS . INDETERIT ...
ET . BENEGNISSIME . SIT . ADLOCYTYS
VII . IDVS . NOVEMBRIS . A . M.DCCC.XXXII.

VI - VIRI - CYRATORES - NEGOTIORYM NOMINE VELITRENSIVM - TERRACINENSIVM - SETINORYM - SIGNERSIVM CORANORYM - LABICATORYM

POSVERE

tico regime: ma ora che il governo è montato sopra nuovi sistemi, si richiede ancora che i popoli godino di quei regolamenti, che sono loro proficui e a etatti comuni-

Ne' primi anni di questo nuovo governo in Veletri non accadde cosa di rilievo. Conviene però conoscere, che in questa epoca la città è cresciuta di ornamenti e di comodi. Il denaro del comune erario si spende a ragione veduta. Ciascun Gonfaloniere ha pensato, e pensa lasciare di se memoria coll'ordinare pubblici lavori a decoro della patria. Quindi vedesi compito il nuovo palazzo di abitazione e residenza del vice-Legato incominciato fino dal 1822: ultimato il taglio di diverse case per rendere più spaziosa la via corriera: restaurata, anzi con bel disegno quasi di nuovo fabbricata la porta papolitana: gittate le fondamenta del nuovo teatro : demolita l'antica porta romana che minacciava rovina, e piantata in luogo pris spazioso una barriera, per cui s'incontra nell'ingresso della città una larga piazza. Veggonsi di nuovo lastricate di quadri selci molte delle vie interne colle due più grandi piazze, la maggiore detta del Trivio, e quella di s. Giacomo. Scavate nelle strade principali delle chiaviche, per renderle nette ed asciutte : ornate di olmi le passeggiate fuori della città. Nel palazzo comunale mirasi una sontuosa e ricca sala filarmonica, e vi è stata stabilita una grandiosa hiblioteca pubblica. Vistosa somma di denare si è impiegato nel riunire e riaprire il libero corso alle acque, che dal monte di Faggiola discendono alle fontane della città. I due terremoti del 1799 e 1806. avendo cagionato degli sfaldi nell'interno del monte e negli acquidotti resto impedito il libero corso alle acque. per cui la città quasi ne penuriava. Oltre gli accennati

pubblici edifici ed ornamenti veggonsi crette molte nuovo fabbriche a spese del particolari. Finalmente per rendere comoda e sicura la via di Lariano, che incominicando da Veletri unisce questa Provincia a quella di Campagna, il denaro, che si spende, viene ripartito fra tutte le comuni di questa Legazione.

Non maucano di tanto in tanto cittadini veliterni , che procurano di accrescere lustro e decoro alla patria. Il conte Maria Giuseppe Toruzzi nobile veliterno nel suo ultimo testamento rogato per gli atti del notajo Antonio Sartori gli 41. luglio 1835 in Roma istituisce una prolatura erede di tutto il suo asse nella somma di scudi venticiuque mila. La elezione e nomina del Prelate la lascia libera al consiglio maggiore veliterno colla pluralità de' voți. Il Prelato dovrà scegliersi fra le famiglie nobili di Veletri avente posto in detto consiglio maggiore, che accoppi in sè delle qualità morali e scientifiche. Avra sempre la preserenza quell'individuo di una famiglia nobile , che trovasi attinente per parentela alla famiglia del Testatore. La preferenza però avrà luogo in parità di voti-Il Prelato prescelto sarà obbligato di accompiare lo stemma gentilizio Toruzzi nelle sue armi, ed unire egualmente il casato Toruzzi a quello originario della sua famiglia.

Furono prese nell' anno 1837. dalla Segretaria di Stato le più energiche precauzioni per teuere ilontano il morbo appellato Cholera asiatico, che nella città di Napoli e nel regno infieriva con orribile strage. Nonostante le più minute diligenze scoppiò il morbo nella stessa foma il di 28 di luglio. Tentossi da quel governo di occultare questo suo infortunie, per none vedersi privo del

commercio. Ma che ! crebbe a tal segno la mortalità, che si conobbe la verità del disastro di Roma. Regolavasi Veletri a norma degli stabilimenti sanitari prescritti dagli editti generali dello Stato : ma quando si conobbe . che già quella capitale era infetta di tale morbo, i pubblici Rappresentanti stabilirono un particolare regolamento per salvare questa populazione. Fu eletta una congregazione sanitaria : fu posta in arme la truppa civica formata dalla nobiltà , dagl' impiegati , da negozianti e da' migliori possidenti : furono stabiliti due lazzaretti fuori delle due porte romana e napolitana : si allesti uno spedale straordinario con sessanta letti nel convento de' PP. Conventuali : si ciase di mura un gran tratto di terreno per uso di cimiterio. Si pensò a tenere pronto un medico di più: a provvedere medicinali, e tutt'altro, che bisognare potesse all'assistenza di quegl'infelici , che fossero stati dal morbo attaccati. Si ebbe il commercio con Roma sino ai 21 di agosto: dopo questo giorno furono chiuse tutte le strade, che vi fanno capo; e pensossi a vivere isolati. Roma avea bisogno di vino, e specialmente ricercava questo di Veletri sperimentato utile rimedio contro l'accennato morbo. La Magistratura Veliterna chiese ed ottenne dal comune della città di Genzano (1) di formare dono

<sup>(1)</sup> Genzano confina col territorio reliterno: è distante de Valeri 7 migin. Il suo borgo è molto esteso , contiene buone e helle fabbriche. Le pisaze ornaie sono di fontane : che seaduriscono acqua eccediente. Il maggiore suo tempio è grandico e di bonosa recibieras, che porta il tilodo di collegista. Amene sono le suo passeggiate rese singolari per la simitrie e vaga dispositione delle pisate di che, che le doctorano. Il riose, che può disrie stergistio, forma il sno principale commercio. Gli abilanti sono industriosi. Secondo la statistica del 1835. contava (405 fiodiriudi: 8 e-pod di gorenno sogget-

le olmate una doppia barricata fin dove potessero venire i-carri di Roma a ricevere il vino veliterno. A spese di questo erario formati vennero degli ordigni, che per mezzo di condotti il vino, che scaricavasi da una banda, facevano che si ricevesse entro i barili da' carrettieri romani posti al di la della barricata. Il denaro ricevevasi immerso nell'aceto. Circa la metà di ottobre cessò in Roma l'accennato flagello, che nello spazio di circa due mesi e mezzo vi tolse di vita 9372 persone. Dopo pochi giorni si aprì di nuovo la comunicazione con quella capitale. Tutte queste precauzioni inutili riuscite sarebbero in questa città senza un particolare ajuto divino. Non furono vane le preghiere di questo popolo, che interpose per sua mediatrice presso Iddio la sua protettrice Maria SS. delle Grazie, di cui la sacra Imagine restò a pubblica venerazione per più mesi. Tenendo per fermo i Veliterni essere stati preservati da questo flagello prodigiosamente . obbligaronsi con voto ad uno stretto digiuno con vigilia nel giorno antecedente alta festività della immacolata Coneezione.

Dopo avere soddisfatto con sommo impegno, con pubblica soddisfazione e lode all'incarico di vice-Legato Monsignor De Medici fu chiamato dal sommo Ponteffee in Roma ad occupare cariche più luminose. Dopo di lui venne a presiedere a questa Legarione ai 3 di maggio 4838 Monsignor Roberto Lolli Ponente della s. Consulta.

to alla Comarca di Roma. In quanto allo spirituale è settoposta al. Card, vescovo di Albano. Il Papa Leone XII mosso delle prerogative di questo luego coa suo brere dato ia Roma i 23. Settembre 1828, lo. ha insignito della qualifica di Città. Ratti è il suo Storico.

Il sommo Pontefice Gregorio XVI recandosi a diporto sulla marina nel promontorio di s. Felice detto Monte Circeo a' 22 di aprile 1839 volle pernottare in questa città. Egli vi giunse circa le ore 22 fu ricevuto da'Veliteni con indicibile gioja e colle più cordiali dimostrazioni, vedendo essi per la seconda volta onorata la loro patria dalla presenza del loro Sovrano. Fu incontrato e complimentato sul confine di questo territorio dal cardinale l'acca Vescovo e Legato, e dalla Magistratura. Entro ad orare nella chiesa parrocchiale di s. Michele Arcangelo , ove trovossi presente il Capitolo col Seminario. Di la passò al prossimo palazzo pubblico, e dalla loggia del medesimo compartì l'apostolica benedizione al popolo concorso su quella piazza, che dimostrava la sua allegrezza colle continue acclamazioni e cogli applausi. Tralascio di riferire il gran preparativo di ornati, d'illuminarie, di fuochi artificiali, di decorazioni e d'inscrizioni. (1) Nel di seguente nel suo partire non fu minore il concorso del popolo, che gli augurava un viaggio felice. Nel suo ritorno, che accadde ai 29 del detto aprile circa le ore 17 gli andò incontro il Cardinale vescovo. Fu ricevuto nell' atrio della cattedrale dal clero e dalla magistratura. Dopo avere orato in quel tempio si trasferì nel pubblico palazzo: comparti di nuovo la benedizione al devoto popolo. Dopo poco tempo concesso al riposo circa le ore 20 si pose di nuovo, in viaggio verso la capitale.

A' 22 di novembre di quest'anno 1839 passò presso i più Clemente Cardinali veliterno. Fu compianta que-

<sup>(1)</sup> De Gregorio XVI. P. O. M. inscriptiones temporariae Veliternae Clementis Cardinali. Velitris 1839.

sta morte da' suoi concittadiai. Veletri ha perduto in esso un figlio, che le arrecava opore e vantaggio. Le di lui fatiche e produzioni letterarie, che pure sono in gran copia in diversi rami di scienze date alle stampe, ne fanno testimonianza: sono esse bene conosciute e assai fodate da' dotti. (1) L' archeologia era il suo studio particolare, che lo rese celebre presso tutte le accademie dell' Europa. Troppo egli amava la patria: onde impiegò ogni studio per la di lei rinomanza. Illustrò le antichità veliterne e di lapidi, e di statue, e di bassi rilievi, e di altre sorti. Fece rivivere la Società letteraria Volsca quasi dimenticata. Co' suoi scritti, e con tre volumi degl' atti della Società da lui compilati ha cercato acquistarle maggior nome. Dopo essere stato per diversi anni Segretario, fu innalzato meritamente al grado di Dittatore della medesima. Se vedesi ora eretta in questa città una pubblica biblioteca, fu questa consigliata alla Magistratura dal Cardinali : egli la promosse, la ordinò e l'aumentò anco-

(1) Le opere date alla luce da Clemente Cardinali sono le seguenti. Lerisioni antiche Veiterne illustrate, Roma 1835. Diploud imperiali a Javore de' militari. Veiletti 1855. Iscrizioni antiche indite Num. Son. Bologua 1819. In un memoro frammento de fasia scoperto in Ostia discertazione, Perigji 1829. Dichierazione di un muov diploma dell' imperatore dell'ano. Boma 1755. Lettera intorao un salicio marmo cristiano. Bologua 1819. Discrevazioni incoron un Sabion frammento di faziri. Iman 1835. Lettera intorno la seria dei Profetti di Roma. Velletti 1856. Monumenti figurati Valiterai Velletri 1859. Memorie de Consori romani. Roma 1839. Orservizioni intorno l'era ispanta, e ggi finant che la ricordano. Roma 1859. Gregorii XII. P. O. M. inscriptiones temporaries. Velitris 1859. De substiti she la nostra Religione prezenta alla pittura. Veliteri 1814. Biggi accademici topra vari personaggi, ciaque di numero. Velletti 1857. e 1859. ra di molti volumi lasciativi în dono: per cui fu dichiarato Bibliotecario. Che cosa egli non fece: onde Veletri vantaggiasse nella rinomanza e negli interessi? Unitamente agli altri deputati spediți dalla città al sommo Pontefice Gregorio XVI per ottenere la grazia della erezione della nnova provincia di Marittima, e la nomina di Velotri în Capo-luogo, egli adoperossi con tutto l'impegno. Essendo infine stato prescelto per uno de quattro Consiglieri governativi, assai giovò e co' suoi scritti e co' suoi consigli al buon regolamento e agl' interessi di tutta la Provincia.

Giuseppe Pietronarchi nobile veliterno fini i suoi giorni ai 25 di genuajo del 1840. Merita egli , che se ne faccia menzione ; perchè ha lacciato fama di se stesso: è stato di vantaggio alla società e di lustro alla patria. Applicossi con ispeciale impegno agli studi della giurisprudenaa e della teologia : e in ambe queste facoltà merità la laurea dottorale: nè perciò trascurò lo studio dell'amenà letterafura. Esercitò in Roma l'avvocatura: disimpegnò con grande onore l'ufficio affidatogli di Segreto di Rota. Fu stimato e ammirato tanto da' que' sapienti Prelati, che meritò essere da loro dichiarato uomo di soda dottrina e di'erudizione ammirabile. Di lui trovansi date alle stampe varie erudite dissertazioni.

Gran fatalità per Veletri! Nel giro di pochi mesi ella perde molti suoi sapienti cittadini. A' 5 di Agosto di quest' anno lasciò ancora le spoglie mortali Vincenzo Macicioti vescovo di Ferentino. Doveva compiangerlo il suo gregge per avere perduto un vigilante pastore, un padre zelante e caritatevole e un personaggio dotto e virtuoso: ma in vero han deplorato la di lui mancanza i cittadini mi rero han deplorato la di lui mancanza i cittadini.

veliterni per vedersi privi di un uomo, ch'era di sommo coore-alla patria. Egli fu profondamente dotto: come il dimostrò colle sue produzioni scientifiche e colle sue magistrali dottrine filosofiche e teologiche, che sulla norma del dottore angelico insegnò nelle pubbliche scuole di questo seminario diocesano, del quale fu zelante rettore per lo spizio di 25 anni. È sepolto nella cattedrale di Ferentino con questa iscrizione

# $\mathbf{A} \cdot \Omega$

VINCENTI ALOISI, F. MACIOTI
DOMO - VELITRIS - PATRICIA - NOBILITATE

POST . SEMINARII . SACRI . IN . PATRIA . PROCVRATIONEM ANNOS . XXV. NITIDE . PERACTAM

LEO . XII. P. M. CVI . ACCEPTISSIMVS . FVIT FISCALEM . PRIVS . A. CONSILIIS

EE. PP. CONTRA . HAERESIM . PRAEPOSITIS
PONTIFICEM . DEINDE . AMERINORYM . DIXIT . OB . MERITA
QVO . EPISCOPATY . ANNOS . VIII. FELICITER . GESTO

D. N. GREGORIVS . XVI. AD . FERENTINATEM . EVOCAVIT ATOVE . EXEMPLA . VBIOVE

ANTISTITYM : SANCTISSIMORYM : APPRIME : REFERENTEM OMNES : ADMIRATT : SVNT

MICHAEL . ANGELVS . FRATER
ALEXANDER . CAN. LIB. ADIVIOR . V. E. BENEFICHS . DANDIS
ALOISIVS . CAN. VELIT. ET . VIRGINIVS . JOSEPHI . FR. FILH

FECERVNT . CVM . LACRYMIS

FRATRI . ET . PATRYO . INCOMPARABILI VIXIT ANNOS . P. M. LXV. DILECTYS . DEO . ET , HOMINIBVS STYDIO . RELIGIONIS . LIBERALITATE . IN , PAVPERES SVAVITATE , MORVM . PRYDENTIAE . AC . DOCTRINAE . LAVDE

COMMENDATVS
DECESSIT . EXITU . PLACIDISSIMO , NON, AUG. AN. MDCCCXI.,

HAVE . ANIMA . KARISSIMA TE , IN , PACE Seguono in quest'anno nuovi e singolari disastri. Nella notte del giorno 12 del detto mese circa le ore quattro della notte rovino una casa di tre piani posta in via di s. Pietro. Vi stanziavano tre fumiglie componenti quindici individui. Dal superiore piano sino al piano terseno tetta sprofondò. Quest' infelici presi nel sonno, involti furono nelle rovine. Due soli ne restarono schiacciati . una donna di anni 75 e una fanciulla di anni otto, che nel medesimo letto giacevano. In mezzo a quel cumulo di ruderi furono gli altri scavati nudi nello spezio di tre ore : e fuori di piccole ferite e contusioni erano tutti in vita. È da ammirarsi la salvezza di un bambino. che a fianco di sua madre trovossi vivo, per avere ella col suo corpo formato a lui come un muro in arco. La salvezza di tutti questi disgraziati ripetesi specialmente dal coraggio e dalla somma carità di Anna Bovi vedova di Clemente Cardinali , la di cui casa era a questa prossima. Ella sola esce da casa, corre a chiamare la forza armata, sveglia dal sonno i muratori, invita gente, avvisa il gonfaloniere Ettore Conte Borgia : acciò que' miseri sieno soccorsi. Questi tosto colà accorre; si spinge in mezzo alle rovine, e fra il lume delle fiaccole colla voce incoraggia tutti ad affrettarsi a dissotterrare quegl' infelici. Fra i bersaglicri i due militi Giammartini, e Corradini meritano grandi encomi. Eglino animati e spinti da vero spirito di carità, nulla prezzando la propria vita, coraggiosamente penetrano sotto le stesse rovine sin dove sentivano le soffocate voci di chi chiedeva aita : e uello spazio di mezz'ora trassero fuori dalle rovine sette individui. Gli altri sei collo stesso pericolo dissotterrati

furono da' muratori. Tanto fu l'impegno de' militari e degli operai, che alle ore sette della notte erano stati tutti que' disgraziati disseppelliti. Il tetto di quest' abitazione cadde tutto alle ore undici italiane.

Pagavasi dal comune di Veletri un annuo censo, o prestazione di scudi quarantacinque al Senato romano. La città contese questo pagamento fino dal 1660; recentemente nel 1837. ne introprese giudizio in 8. Rota: ma finalmente ai 20. giugno 1840. fu composta la controversia, fra la Camera capitolina, e il Comune Veliterno (1):

<sup>(1)</sup> Segretaria comunale lib. degl' istromenti 1840.

# CAPO XVI.

# SOMMARIO

Descrizione interna ed esterna di Veletri. Popolazione. Indole, costuni, carattere. Nobilià. Persone insigni in dignità. Scienze. Usauze. Sabilimenti pubblici. Governi. Possidenza. Rendite, Arme della città. Territoria. Ville degli amitchi Romani. Rarità. Antichità. Industria. Commercio.

Dopo avere io per epoche descritto i fatti, che a Veletri appartengono, per ultimo dò una breve notizia dell'interno e dell'esterno della medesima e di tutto ciò, che può decorarla, e darle lustro.

Veletri ergesi sopra vari piccioli colli a forma di scudo. (come al primo capo si descrisse) La sua situazione posta al mezzo di è maravigilosa ia modo che sorprende. (†) Il suo clima è dolce e temperato : l'aria è di una media qualità confacente ad ogni individuo anche forastiere, che vi stabilisce la sua dimora. Ha di giro intorno alle antiche sue mura circa tre miglia. Nella sua lunghezza da Ostro a Traunontana: cioè dalla porta napolitana alla barriera estendesi per poco meno di un miglio. Ella è bene fabbricata: la le vie tutte ben selciate. Racchiude diverse piazze: cinque sono le maggiori. La prima appellasi della barriera: la seconda del trivio,

Merula parlando dell'amenità di questa città scrive così. Antiqua civitas in tamulo Velitrae oppidum vetustissimum Volscorum, venustissimi situs, jucuadissimi prospectus.

la terza del comune, la quarta del piano, e la quinta di s. Giacomo: tútte ornate di fontane, che scaturiscono acqua perenne derivante dal monte di Faggiola. Anticaniente Veletri era divisa in cinque rioni appellati decurcle, nome derivato da due vocaboli greci deca e urchios, che significa principato di dieci : forse perchè da questi rioni eleggevansi i Signori nove, e I Sindaco, che governavano come capi di repubblica la città. Le decarcie appellavansi di s. Salvatore, di Castello, del Collicello, di Portella, e di s. Maria del Trivio. Ora in sei parrocchie dividesi : che appellansi di s. Clemente , del SS. Salvatore, di s. Michele Arcangiolo, di s. Maria del Trivio, di s. Martino , e di s. Lucia. Questa città anticamente era bene fortificata, come mostrano gli avanzi delle sue mura, e le profonde e larghe fosse, che la circondano. Ora non ha se non che deboli ripari per impedire le fraudi delle gabelle. Avea diverse porte : esiste ora la porta napolitana, e la barriera fabbricata poco lungi da dove stava la porta romana: le altre di Furio, di s. Lucia, della portella, e del pontone non più esistono. La via postale attravorsa di lungo tutta la città passando per la porta napolitana e per la barriera. È ornata di buone fabbriche, e tli molti palazzi, fra quali bello e maestoso è il palazzo pubblico residenza della magistratura . e del Cardinale vescovo, e legato: opera e disegno del nelebre architetto Giacomo Della Porta; pel cui special pregio tuttora se ne veggono espresse le vaghe incisioni in rame. (Fa maraviglia, come non siasi finora compito il prospetto di mezzo di secondo il disegno del cav. Bernini inciso in rante. ) Della Porta seguendo lo stile de' magnifici edifici dell'antica Roma destinati a pubblici usi ha impiegato il meglio dell'opera in portici di nobilissima struttura con ordine di prospettiva, e con ornati intesi più a pubblico comodo, e decoro, che ad uso di abitazione. Negli appartamenti vi sono tanti comodi, che di un grandioso palazzo danno la idea. Vi si trova una bella sala filarmonica, che difficilmente può eguagliasi. Nel piano del medesimo esistono le pubbliche carceri; l'archivio pubblico : il monte di pietà: una vasta biblioteca. Elegante ancora e comodo è l'altro palazzo, posto incontro al descritto, residenza del vioc-Legato. Qui sono situati tutti i tribunali, la segreteria della legazione , le cancellerie civili e criminali , l'ufficio di pulizia, i quartieri de cursori, e del presidio di guardia; oltre gli ap-, partamenti del vice-Legato, e di altri impiegati. Rimarchevole sopra tutti gli altri palazzi è quello de marchesi Ginnetti, oggi de' principi Lancellotti pe' suoi regolati loggiati, e per la maravigliosa e sontuosa scala ricca di marmi, riputata l'unica e la più bella della Italia; disegno di Martino Longhi. Trovansi in questa città pulite e comode locande, e trattorie, Fra le quali la più comoda, e ricca è la locanda della posta appellata reale nella piazza di s. Martino, nella quale spesso hanno alloggiato soyrani e principi di ogni nazione.

#### POPOLAZIONI

La popolazione di Veletri , se considerata viene in quello che poteva essere stata nel suo maggiore auge in tempo de Volsci , o nell' epoca della sua repubblica, anche posteriormente, doveva essere assai considerabile e poichè , se per poco si miri il vuoto, che ora trovasi tra.

le mura dirute della città e il presente fabbricato, dovrà supporsi, che in que tempi doveva essere tutto ripieno di case e abitato. Imperocchè gli armamenti, che questa città faceva, mettendo da sè sola in piedi truppe proporzionate a nemici che combatteva, fanno conoscere, che dentro le sue mura il popolo doveva esservi assai numeroso. Le continue e lunghe guerre, adunque, e le frequenti pestilenze, a cui soggiacque (come si è osservato ) debbono essere state le cagioni della mancanza de' suoi abitanti. Ora poi, a proporzione del fabbricato, è molto numerosa la popolazione. Secondo l'ultima statistica ordinata da Gregorio XVI nel 1833. Veletri contava 12395 abitanti. Ora già si vedono aumentati : poichè in quest'anno 1840 trovasi su i registri delle parrocchie il numero degli abitanti ascendere a 13265. Nelle stagioni autunnali ed invernali si aumenta il popolo di un terzo pei molti forastieri, che qui vengono a stanziare per la coltivazione delle vigne, e de campi.

# INDOLE , COSTUMI , CARATTERE.

I Veliterni sono generalmente di elevata statura, coloriti, e di robusta complessione: sono laboriosi, facili ad essere governati, coraggiosi, impetuosi, e pronti alle mani. L'attaccamento, che hanno alla loro patria, è si grande, che difficilmente si adattano a vivere altrove: e se alcuni n'escono, non possono fare a meno di presto ripatriare. Sono eglino allegri, amanti de'divertimenti; come dimostrano nel concorrere in folla a' pubblici spettacoli di corse, di festini, di teatri e di altri rattenimenti. Il vestire degli uomini è comune a quello di tatta la Italia. Le donne sono di una statura proporzionata, di aspetto avvenente e colore il più bello e vivace. Usano elleno un vestiario proprio detto alla veliterna non comune ad altri paesi. Le possidenti vestono con gran lusso, e con molta ricchezza e leggiadria: Le dame e molte altre donne di ogni condizione adattasi: al vestiario romano. Tutta la popolazione viene formata dalle classi de'nobili, de' civili, degli artisti, e della plebe. La massa del popolo è impiegata nella coltivazione de' campi e delle vigne.

Per decidere del carattere di un popolo, esantinare conviene il di lui operare non per pochi anni, ma per continuati secoli. Quel popolo, che sempre ha mostrato fermezza e costanza nel seguire un partito, anche in mez-20 alle rivoluzioni de' governi , e a' travagli , può dirsi perseverante ne' suoi sentimenti, che vengono così a formare la idea del carattere di lui. I Veliterni fin dalla epoca in cui al dominio de' romani Pontefici volontari si sottomisero (il che accadde circa l'anno 730) han sempre mantenuto a' medesimi cieca obbedienza e costante fedeltà , anche in mezzo alle più critiche circostanze e alle più luttuose persecuzioni. Già nel corso di questa storia tratto tratto se ne sono veduti degli esempi, da'quali bene comprendesi essere stato sempre il carattere di questo popolo magnanimo, coraggioso, costante e fedele senza interruzione alcuna verso la santa Sede. Ecco il motivo per cui questà città fu segnalata da' sommi Pontefici con molti e singolari privilegi, con esenzioni, e con doni. Di questa non mai interrotta fedeltà patenti ed illustri testimonianze ne danno i sommi Pontefici si Gregorio VII. Urbano II. Pasquale II. Gregorio IX. Martino IV. Bonifacio VIII. Giovanni XXIII. Urbano W. e VI. Bonifacio IX. Martino V. Paolo II. Sisto IV. Alessandro VI. Leone X. Paolo III. Pio IV. Eugenio IV. Niccelò V. Calisto III. Urbano VIII. e finalmente il regnante sonano Pontefice Gregorio XVII. Così il sacro collegio de' Cardinali in Viterbo nel 4269; il medesimo in Bologna nel 4407;: e il concilio di Basilea a' 17 Dic. 1434.

## PERSONE INSIGNI IN DIGNITA"

Non pochi sono stati i cittadini veliterni, che o per mezzo delle armi, o collo studio sonosì resi illustri nelle dignità sì civili, come ecclesiastiche. Nel corso di questa storia spesso abbiamo avuto occasione di parlarne. I. due storici patrii Teuoli e Borgia tra questi cittadini illustri pretendono annoverare tutti i sommi Pontefici. Cardinali ed altri personaggi della famiglia Conti de' Conti di Segni, di Anagni, e del Tusculo, credendoli discendenti dalla famiglia. Ottavia di questa città. Eglino su ciò han preso abbaglio. Imperocchè, senza cercare altra prova , si legga l'albero genealogico della famiglia Ottavia riportato nella nota X. del capo III. pag. 84. e si vedrà che questa famiglia in ambedue i rami si estinse. Da una parte la linea di Cajo Ottavio finì in Cesere Augusto negli anni di Roma 762: l'altra di Gneo Ottavio cessò in Marco Ottavio negli anni parimenti di Roma 706.

### SCIENZE

Le scienze sono state coltivate e tuttora coltivansi da' Veliterni. Abhiamo già veduto, che in ogni secolo vi è stato qualche soggetto; che ha col suo sapere dato lustro alla patria, e rinomanza, a è stesso. Ora non mancano buoni ingegni, e persone sapienti, che colle loro, dotte fatiche e produzioni date alla luge lasceranno di loro stessi sommo nome, e saranno di orannento alla pantria. Eglino col loro esempio saranno d'inccutivo e di emanlazione ancora agli: altri cittudini smanti di gloria.

The state of the s

Set to a first the same

Lo splendore e la gloria di una città non consistono solo nella bellezza e magnificenza de' suoi edifici, nè nella moltiplicità degli antichi monumenti, ma più nella nobiltà generosa de' suoi cittadini : anzi, senza questa prerogativa, ella non potrà godere riputazione stabile, nè gloria vera presso la civile società. Imperocchè alla nobiltà vengono aggregati personaggi virtuosi e celebri e nella dottrina e nelle armi. Queste qualità rendono presso tutte le nazioni di sommo lustro e di singolare fama quelle città , ove una simile nobiltà è stabilita. È un pregiudizio l' innalzarsi sopra la comune de' loro simili, vantando nobiltà poggiati sulle ampie ricchezze e sopra opulentissimi patrimoni. La nobiltà, che con simili mezzi acquistasi, rende gli uomini ambiziosi, e loro apre il varco di sollevarsi al di sopra de' meno facoltosi , e di dominare sopra di essi orgogliosamente. Se la nobiltà non deriva dalla virtù rendesi odiosa e spregievolissima. Non voglio con questo mio dire escludere dalla nobiltà le ricchezze, che anzi servono per renderla più luminosa: ma voglio asserire, che non può chiamarsi vera nobiltà generosa, se corredata non sia e dalla scienza e da azioni

virtuose. Veletri fino dalla sua più remota antichita sempre la rimeritato i cittadini magnanimi, saplenti e valorosi col distintivo di un particolare ceto, che dal contune della plebe e del popolo li separasse. Questa singolare prerogativa ha reso sempre questa città assai stimabille presso gri altri popoli, ed ha dato stimbolo a tante
illustri famiglie forastiere a chiedere di essere aggregate
a questa nobiltá (come apparisse dall' albo delle nobili
famiglie.) Per mezzo di questa nobiltà può ottarsi all'onore di essere insignito delle più celebri croci cavalleresche, di ottenere qualunque titolo di conte, di marchese, di ciamberlano, e di essere promosso a qualurque grado nel ministero della chiesa e delle corti, ed a
sostenere i più luminosi impieghi nella patria.

#### USANZE

Antico costume si mantenne per lungo tempo in Veletri, dove ne' pubblici contratti, oltre il giuramento, che suole farsi del none SSmo di Dio, aggiungevasi quello per la salute del Papa. (1)

(1) Stefano Borgia Cardinale. De Cruce Veliterna commontarius pag. 270.

Borgia Alessandro, Storia della chiesa e città di Veletti pag. 15 riporta uo monumento conserva nell'archivio segetto comunale del-l'anno 9165, nel quale così leggesi: Quae partes juratne dico per Deum ommipotentem , sanctuseque Seisi Apostolicae; seu salutem Viri beatisinal et Apostolica DominisMarini sanctismi jundori: Papae.

Idem pag. 168 riporta altro documento dal medesimo archivio estratto dell'anno 1044:

Juratus dico per Dominum omnipotentem, et salutem Domini Gregorii Sanctissimi Sexti Pontificis.

Costumavasi appresso gli antichi Romani celebrarsi un covido annuo appellato politico o civile, in cui ritrini tutti i cittadini di ciascuna controda avenon per soco pe la pace fra loro. Tali riunioni ancora annualmente praticavausi tra parenti: acciocche in quella occasione di allegrezza si togliesse ogni rancore e odiosità, se mai fra di essi si riuvenisse (1).

Questa lodevole usanza praticavasi anche in Veletri. Sceglievasi un soggetto della contrada o del rione per fare la spesa, alla quale tutti contribuivano, e per apparecchiare il banchetto con ordine e pulitia. Questi rentiva appellato Capo - contrada. Con ciò tenevansi uniti gli animi de cittadini, e spegnevansi gli odii più gravi, che alle volte sono causa di pubbliche dissensioni e della rovina di motte famiglie.

Conoscendosi troppo necessaria la pace e tranquillità tra cittadini, si venne dal pubblico consiglio ad una determinazione assai utile di eleggere annualmente due personaggi nobili, e due dame per ciascuna parrocchia, che venivano pubblicati nella quarta domenica di quaresima, con adossare loro l'ufficio di pacieri: gli 'uni per gli nomini, e le altre per le donne delle toro 'parrocchie; per sedare le liti e le dissensioni delle famiglie. Non so-

<sup>(1)</sup> Valerie Massime, lib. II. cap. I. le chiama Convivium so-

Idem ibid. Ut si qua inter necessarias personas quaerela esset orta, apud sacra mensae, et hilaritatem animorum fautoribus concordiae adhibitis, tolleretur.

Oliviero in Valerio - lo appella politico.

Ascenzio in Valer, dice: Convivium etiam solemne majores ins stituerunt, idque charistiam appellaverunt.

no molti anni, dacchè si è trasandato da' magistrati si lodevole e proficuo costume, che incominciò nel 1549. Avendo trovato in questa città una usanza tanto buona il Cardinale di Trani, per maggiormente stabilirla, instituì un magistrato appellato conservatori della pace nel 1550 Vi formò de capitoli, che furono confermati ai 2 dinovembre 1560 dal cardinale Gian Antonio Serbelloni, che governava questa città inveco del cardinale decano Francesco De Tourono, che dimorava in Francia.

Esistevano in Veletri le università delle arti, che formavano tante classi diverse: ciascuna avea i propri ufficiali : cioè camerlingo e due consoli; de' quali era ufficio il decidere delle vertenze, che tra gli artisti potevano insorgere. La prima era la nobile università degli Agricoltori, quindi degli Ortolani, de' Falegnami, de'Muratori . de'Ferrai , de' Calzolai , de'Sarti, e do' Mulattieri. Tutte queste università aveano statuti particolari o leggi per regolare i loro mestieri : aveano chiesa , o cappella per le loro particolari divozioni, ove veneravano un loro Santo Protettore, di cui celebravano la festiva annua ricordanza. Tutte queste università nella pubblica solenne processione dell' Assunta sotto le particolari loro insegne incedevano co' loro consoli, e camerlingo. Sotto Pio VII furono abolite tutte le università, e terminò questa costumanza sì antica e vantaggiosa.

Rammento un ordine di pulizia molto profiguo alla tranquillità non solo della intera città, ma ezlandio delle private famiglie. Alle ore due della notte davasi il segno colla campana maggiore del pubblico palazzo, (qual segno appellavasi sgherrana) che a ripetiti tocchi per lo spazio di un quarto d'ora avvisava doversi chiudere

le bettole, i caffe e tutti i ridotti, e che ogni cittadino, che per la città girasse, (compito il suono) portare dovesse o lanterna o altro lume. Sortiva di poi la squadra de' birri, e negli ultimi tempi le pattuglie dei carrabinieri, che scorrendo per ogni contrada, facevano, che regnasse nella città l'ordine e la quiete. Da malandrini, e male costumati molto temevasi questo suono : e spesso essi venivano arrestati. Tre sole volte Infra l'anno sospendevasi questa ordinazione: per la solentità del Natale di N. S; e per le due feste di s. Antonio Ah.; e di s. Lucia V. e M. Questa usanza fu abolita sotto il governo del cardinale Bartolomme Pacca nel 4884.

La fiera di s. Clemente veniva preseduta e regoltate da un Capitano scelto fra il eteo de' nobili dagli stessi priori. Questia aveva l'autorità assoluta di decidere e giudicare 'tutte le tontroversie, che nel distretto della fiera accadere potevano: era assistito da un corpo di truppa urbana, che di giorno e di notte sotto i suio ordini manteneva la pulizia e la tranquillità. Fu tolto tale privilegio a' magistrati e alla nobilità sotto il governo del cardinal Della Somaglia.

## STABILIMENTI PURBLICI

Non mancano in Veletri pubblici stabilimenti si per la educazione ed istruzione della gluventà; come per la emulazione telle scienze, e pel conordo e utilità della po-polazione. Vi esiste un comodo Seminario per la direzione de novizi ecclesiastici : un collegio per la istruzione dei giovanetti scolari unito alle scuole pubbliche sotto la direzione de 'padri Dottrinari: vi è altro luogo pio per la

istruzione de' fanciulli diretti da' Fratelli della dottrina cristiana. Una casa stabilita per la istruzione delle fanciulle regolata dalle Maestre pie, che vi hanno ancora il convitto. Vi sono due maestri per la filarmonica. La Società letteraria volsca. Ha Veletri due comodi e bene regolati ospedali, uno per gli uomini diretto da' Fratelli di s. Giovanni di Dio, e l'altro per le donne. Vi è stabilito il monte di pietà per sollievo de' bisognosi : una biblioteca pubblica arricchita di numerose e scelte opere. Esisteva prima della legge del libero commercio emanata da Pio VII l'abbondanza, stabilimento utilissimo; mantenendo sempre la città in grascia, e sicura in caso di carestia. Esistono ancora i granai frumentari, che possono contenere circa le 8000 rubbia di grano, e la sontuosa dispensa per la conserva dell'olio, che può contenerne 500 carichi. Le chiese, che presentemente per comodo de' fedeli esistono in Veletri, sono entro il suo recinto N. 24: e fuori sparse nel suo territorio N. otto. Vi sono due monasteri di Monache, un conservatorio di Zittelle, che hanno ancora la pubblica scuola, e dirigono l'orfanotrofio delle fauciulle. Vi sono molte confraternite de' secolari. Di questi ultimi stabilimenti ecclesiastici mi riserbo a parlarne nella seconda parte.

#### GOVERNO

Sebbene nel corso della presente storia siasi parlato de diversi governi, a cui soggiacque Veletri nell'epoche, in cui accaddero; pure sembrami spediente riepilogarli, per averne una idea più distinta. Il governo di questa città dopo il discioglimento del regno volsco fu di repubblica aristocratica regolata dal ceto de cittadini nobili, i quali formayano il corpo de senatori. Nella lamina di bronzo trovata in questo territorio scritta in lingua volsca, della quale altrove parlamano, si scorge, che in questa città esistesse un supremo magistrato appellato Medix. Non si può certamente congetturare, se egli sia stato nella epoca del regno volsco, o alborche questa città reggevasi in forma di repubblica. Soggiogata Veletri dalla potenza romana, fu regolato il governo della medesima a norma degli stabilimenti di quella repubblica.

Nelle colonie romane i consoli, a differenza di Roma, chiamavansi Ditumviri, e il senato dicevasi Curia, e i senatori nomavansi Deurioni (4). E di più Sigonio per autorità di Plinio, nel libro primo delle sue epistole, aggiunge che siccome nella elezione de' senatori romani aveasi riguardo al valore del patrimonio: così anche praticavasi nella elezione de' decurioni della colonia; le sacoltà de' quali a cento mila sesterzi ascendere dovevano.

In diverse iscrizioni lapidarie si fa menzione del governo de' diumviri in Veletri. Nel palazzo Beneventi (una volta de' cavalieri Gregna) in una piccola colonna antica si legge.

M. OTASIVS
FIRMIYS MARYS
CORNELIVS MARI F.
CIN. COSSIN'S
PRAEFECTYS FABRYM
TRIBVIN'S MILITYM
LEC, XIIII GEMINYI CIRIC.
CVRATOR LYSVS IVYEN
I. VIR. PATRONYS COLON.
FORTYNIS ANTHATIBUS

(1) Sigonio Carlo, de antiquo jure Italiae. lib. II. cap. 4.

E parimenti in altro antico piedestallo di marmo ritrovato nello scavo de fondamenti della chiesa di s. Lorenzo nel 1705.

Q. GRAIO. Q. F. QVIRLAMO PRAEF. FABR. II. VIROR. ET VOLVSIAE MAXIMAE

## Cura Attici Lib.

Da queste menorie rilevansi ancora gli altri pubblici magistrati di Uffici , che allora erano in Veletri: cioè la prefettura de l'abbri, che dovea essere in molta stima, pregiandosene que che giungovano a godere l' ouore del diunivirato. Vi erano anche i Maestri quinquennali, i ufficio del quali duavo per ciaque anni: così leggesi in altro antico anonumento

VARRONIVS NICIA .....
MAG. QVINQ. CONLEG. FAB .....
TIGNVARIORVM LVST ....
VIXIT ANNO. X. CIII.

Che si spiega: Varrone Nicia maestro quinquennale del collegio de' Fabbri Tignarii etc.

Nella sustritta memoria di M. Otasio si scorge, che in Veletri esisteva un magistrato, che presiedeva ai gincolni, ne' quali esercitavasi la gioventi Curator Iusus juventutis. Vi era ancora un avvocato della colonia Patronus Colon; del quale ufficio parla il citato Carlo Sigonio nella sua notata opera; dove dice, che Romelo
sciccome ordinò a' patrizi che fossero de' plebei tutori; così a quelli delle colonie, ad esempio di Riomolo, fu permes-

no di eleggere chi loro piacesse dei cittadini principali di Roma, l'opera di cui usassero nei loro affari, che in debe nei città, occorrere potessoro. Quindi è dei congestrurrari, che queste Marco. Otasio dimorasso in Roma, e fosse ivi ottorato pei meriti, noquistati forse presso lla repubblica nella milizia, essendoi stato eggi tribuno de soldati nella elecima quarta legione. E con la companio del del como quarta legione.

Oltre i surriferid magistrati, anche di altri ne rimane namoria, è le socio il protore, a cui appartenera il giudicare le liti e controversie, che fra cittadini insongerano e e il questore, che area cura del pubblico crario. Tutto ciò rilevasi da un'antica lapide dissotterrata in questo territorio in gran parte consumata

or to lead "CEMINVS" report lead and the manufacture of the manufacture of the condition of

edition of modern via ANTONI and are made expensive and are are a personal reported at the AEDES FORTUNAE.

Poiche quel vocabolo Praetor Q. III. L'interpretano, che Gemino fu pretore e questore per la terza volta.

In altra lapide aniteatrale, che situata vedesi nel pubblico palazzo netansi altre magistrature, che in Velotri esistevano. Eccola trascritta, come trovasi in parte dal tempo corrosa.

D. D. N. N. YALEATINIANO ET YALEATE SEAPER AYGY.

LOLCYRIYS PRIN. CVR. ET ERITOR DYODENA PROPRIO.

VETYSTATEM COLLAPSIM AD STATYM PRISTINYM RE.

ARPHITEATHYM CVM PORTIS POSTERIS HOMNEM PAREL

ARRHE BEPVE LOLCYRI PRINC. CVR. ET ARTE ERFORIS SILIVA.

CLAYOL PRINC. ET PATRONI CVRIAE PROVETOM MESINGORGO.

25

PRINC.

Gli uffici pubblici, che trovansi registrati in questo mommento sono il principe e il rettore della curia, che veggonsi attibuli a loclicino Altrove dissi, che nelle colonie romane i senatori chiamavansi decurioni, e il senato curia : dunque l'ufiticio di principe e rettore della cutia, esser doveva un magiatrato della città, il quale roniva eletto per suffragi di tutto il senato fra gli stessi principali decurioni; come mostra la parola duodona, che significa essere egli stato eletto da dondreima volta a tale digniti. Questo loclicio essere doveva di chiarissima stirpe: mentre nella lapide si fa menzione di Claudio suo antenato, ch'era pure stato principe e padrone, cioè difensore della curia.

Rovesciato l'impero romano, popoli barbari trionfano di Roma, sottomettono le sue provincie, formano stati indipendenti , vi stabiliscono le loro leggi. In questa epoca ancora incominciò il governo feudale stabilito da' Longobardi. Tutte le città della Italia sperimentarono allora un totale cambiamento nelle leggi e negli statuti, e per conseguenza nella forma del governo. Allora sarà stato stabilito in Veletri il magistrato de' due consoli, che credesi antichissimo, ed avea grande autorità. Nel principio poi del secolo decimoterzo vi si stabili un nuovo magistrato detto Podestà, a cui era commessa la reggenza della città e l'autorità di punire i delitti. Egli dovea essere forastiero, e durava in questa magistratura pel brevissimo tempo di sei mesi. Vi era apcora un giudice forastiero, che insieme col podesta pronunziava le sentenze. Nel tempo stesso esistevano i due consoli; ma introdotta la magistratura del podestà , l'autorità di essi fu molto diminuita, la magistratura de' consoli si crede che durasse poco tempo dopo l'anno 1237; poiche dopo questa epoca non trovasi più memoria di essi in questa città. A questi fu sostituto un nuovo magistrato appellato de nove buoni uomini, o de signori nove con un sindaco.

I consiglieri erano in Veletri 120; che adunati formavano il consiglio maggiore.

Questi divisi in trenta per ciascan trimestre renivano a formare il consiglio minore. In segnito fu dimute ta il numero de consiglio minore. Quindi il consiglio maggiore fa ristretto a sessanta; e finalmente a quaranta forse per la 'mancanza delle famiglie aobilii."

I consigli in Veletri lerano anticamente di quattro sorti. Il primo chiamavasi delle querele, che radunavasi in ogni prima domenica del mese, nel quale interveniva il magistrato, avanti al quale era permesso presentarsi a qualunque cittadino per reclamare contro i disordini, che in cose spettanti ad affari pubblici o privati accadevano e per averne giustizia. Il secondo veniva chiamato consiglio minore formato ora di 30 ora di 40 consiglieri, che congregavansi per trattare e risolvere quegli affari, che risguardavano gli ordinari bisogni della città. Il ter-20 veniva appellato maggiore, al quale convenivano tutti i consiglieri per formare la nuova elezione de' magistrati, e per creare i due rettori nella mancanza del podestà , e nella sede vacante per la morte del Cardinale vescovo e governatore, e per altri casi importanti. Il quarto era il consiglio generale, che radunavasi per lo più in qualche piazza, al quale poteva intervenire ogni cittadino; e vi si trattavano e risolvevano affari

di grandissima importanza: come Ta occasione di guerra, di pace, di tregua, o di altri casi straordinari.

Sul principio del secolo decimosesto mutossi il nome e la forma del pubblico magistrato. Fu abolito il regimento de nove buoui uomini, e cominciò ad usarsi quello de' prior i. La prima menzione, che trovasi di questa magistratura è sotto il pontificato di Giulio II (1). Nel 1537 per bolla di Paolo III. subentrando il Cardinale Decano al governo temporale di Veletri, restarono abolite le magistrature del podesta e del giudice, che per 300, e più anni avenno avuto le prime parti nell' amministrazione giudiziaria; e vi si stabili un vice governatore. Restarono però i priori , i quali nel 1607 ebbere una riforma , riduccado il numero di quattro a tre, non da durare per soli due mesi, ma per tre. Oltre i priori eleggevansi anche un sindaco, un depositario, ossia tesoriere, un fiscale, due maestri di strade, e due grascievi. In segnito i priori furono appellati ora magistrati . ora conservatori.

Nella dupkies invasione dello stato ecclesiatico cambiossi succa ili governo a Veletri. Nella prima del 1708 da magistratura era composta di sette addit, compreso il presidente, di un prefesto consolare; di un questore, di un segretaria, e di un segretario di pulizia: oltre gli ufficiali per la giudicatura. Così in quella del 1840 il governo era regolato dal sotto-prefesto, dal Maire, da due aggiunti e da un causiglio di quaranta, oltre i tribunali. Ripristinato nel 1800 il governo papale, in Ve-

<sup>(1)</sup> Giulio II. in un suo breve dato ei g. di Aprile anno none del auo Pentificato.

letri fu ripreso il sistema dell'antico regime : così nel 1844 tornato nella sua sede il sommo Pontefice . sebbene con un nuovo stabilimento avea cambiato in tutto lo stato il numero e il nome degli ufficiali , che governare doveano- le comuni ; pure in Veletri il Cardinale governatore ottenne, che rimanesse l' antico magistrato de' priori, e desil altri ufficiali e il solito sistema giudiziario. Nel 4820 il nuovo Cardinale governatore aboli tutta l'antica magistratura, e fece adottare quella del gonfaloniere, di otto anziani, ed il consiglio misto a norma delle leggi e degli stabilimenti generali : ritenne però l'antica forma della giudicatura- Finalmente nel 1832 nella erezione della nuova legazione di Marittima il Cardinale Decano ha deposto la giurisdizione privativa di Veletri, ed ha assunto la prerogativa e il titolo di Legato perpetuo della S. Sede in detta provincia. Le magistrature si governative che giudiziarie vennero stabilite a forma del moto proprio del regnante sommo Pontefice Gregorio XVI.

### POSSIDENZA - E RENDITA

Prima che fossero incamerati tutti i beni comunitativi dello stato per legge di Pio VII, Veletri dalla sua possidenza delle tenute di Lariano, di Faggiola, del Comune, e di altri minori possessioni incassava circa dieciotto mila scudi annni: motivo per cui in que'tempi assai tenui erano i dazi comunali; onde la popolazione viveva nella massima tranquillità ed abbondanza. Di queste sue possidenze ora gli è restata-la grande selva di Lariano con alcune fabbriche in città. I cittadini hanno il diritto su questa selva di tagliare alberi da costruzione, e caricare altri legni giacentizi da adoperarsi, o nel fabbricare nuove abitazioni, o nel riattarle; come anche di tagliare legna da fuoco.

Le rendite della comune provengono parte dall'affitto della caduta delle castagne, del carbone e del taglio regolare della selva di Lariano; e parte dalle pigioni delle abitazioni urbane, dall'erbatico, e dai dazi, il ritratto annuo può computarsi circa trenta mila scudi. Tutto questo danaro si consuma pel mantenimento del lustro e comodo della magistratura, pei salari della numerosa di lei servità, per gli onorari de maestri, e maestre delle pubbliche scuole, di tre medici, due cerusici . e un basso cerusico, de professori della filarmonica , per aunua pensione allo spedale degli uomini , pel mantenimento degli acquedotti, delle fontane, delle strade, delle mura, per l'abbellimento della città, per l'aumento e per le spese della pubblica biblioteca, per l'assegnamento alla Società letteraria volsca, per le spese occorrenti di feste, di spettacoli pubblici, pel mantenimento di due giovanetti, uno del ceto nobile, l'altro del civile nel seminario, e per tante altre spese imprevedute.

# STRUMA DELLA CITTA

Prima che venissero in uso gli stemmi ossieno armescallizie , Veletri adoperò per impresa queste lettere S. P. Q. V. come si desume da un'antica lapide scavata nel gittare le fondamenta della chiesa di s. Rocco (1).

<sup>(1)</sup> Clemente Cardinali. Iscrizioni antiche Veliterne pag. 79.

Allorche incominciaronsi ad usare le armi gentilizio, ebhe questa città la sua arma particolare assai diversa da questa presente. la quella non vi erano corone imperiali e regie, non aquila bicipite, non allori, ma cipressi, e munglisto afforzato dalle torri, pistotosto che un castello. Il motto, e che la circonda avea le stesse parole, ma poste in diversa maniera. (1) lo riporto l'interpretazione, che danno a queste stemma i patrii storici Arcivescovi Tevoli e Borgia.

... Veletri in memoria di Cesare Augusto tolse per " impresa la rocca di argento in campo vermiglio, la " quale era prima stata della famiglia Giulia, e poi per " eredità di Giulio Cesare passò ad Ottaviano. Alla Rocca " aggiunsero i cittadini tre lauri, di cui Augusto usò " ne' suoi trionfi, incoronandosene il capo. Veggonsi que-, sti tre lauri legati insieme, dinotando le tre impe-" riali famiglie de' Cesari, la Giulia , la Ottavia e la .. Claudia congiunte insieme. Inoltre intorno allo scudo " leggesi questa onorifica epigrafe. Est mihi libertas " papalis, et imperialis. D'onde abbia avuto Veletri questo privilegio, si è già da me altrove accennato. Finalmente chiude lo stemma una corona, mostrando, che questa città ha avuto il dominio alcune volte, reguando i Volsci, e anche posteriormente di terre e di castella del mero e misto impero cum potestate gladii: come da' privilegi de' sommi Pontefici già si è osservato.

<sup>(1)</sup> Luigi Cav. Cardinali. Osservazioni di un antico sigillo di Veletri.

## TERRETORIO

Se vogliasi gindicare della ricchezza di una città, hasta dare uno aguardo al territorio, che ha circondar. A niuno è ignoto, che tuttà i cimodi, tutti i vantaggi e tutte le ricchezze del popoli derivano dalla terra. Una città adunque fornita di vasto e ubertoso territorio può appellarai filico. Veletri è una di queste città : poichè it suo territorio è si esteso, che non sono bastanti le braccia del soli cittadini a coltivarlo. Secondo le misure catastali cordinate da Papa Pio VI. la estrasione del mediono è di rubbia ottomila cento settantacinque, che vengono così divise

| O n          | Macchiatico R. 2730.                            |
|--------------|-------------------------------------------------|
|              | Libero R. 880.<br>Soggetto al pascole . R. 2029 |
| e december d | In tuite R. 8475.                               |

Questa misura fu rinnovata setto il pontificato di Pio VII.

Il terreno è fertile, produce vini in quantità prodigiosa, di eccellente qualità, frutti esquisitissimi in sapore e in bellezza, e olio perfettissima. Le possessioni vignate sono coltivate colla massima esattezza ed industria: sembrano queste altrettanti giardini. Pare un incanto il mirare sopra ameni colli il vasto fabbricato di palazzini, di oaser rurali, di celle e. di grotte in mezzo alla vezzura delle viti e degli alberi. La campagna aperta viene interotta da inumerabili coltine. I monti, che dal settentrione la circondano in distanza di quattro miglia sono sempre verdeggianti: perchè in parte coperti sono di selve, e in parte coltivati sino alla vetta. Dell'este-sissimo orizzonte, che sopra quest' eminenze mirasi, già ne ho altreve parlato. Bastar considerare, che l'Articopi presenta una veduta così ampia per tutti i quattro punti cardinalii, che non può idearsi una prospettiva migliore. Dal settentrione scuopre Roma con tutto quel visito catino sino ai monti presso Viterbò.

Il territorio veliterno abbonda di molte sorgenti di limpide acque, che scaturiscono naturalmente da principii incogniti. Questi sono i fonti denominati di Paganico, della Parata di Tavignano, di Solluna, delle Fontanelle, di Cachins, della Fontanaccia, delle Formelle, di Acqualucia, del Fico, del Fiume, della Spina. I due fonti poi dell'Ulica e delle Vascuccie aumentano ancora i laghi delle contigue mole da grano. Le fontane di Arqua viva, di s. Maria dell'orto, di Acquaresata, della Caeattera e delle Fosse, che sono più prossime alla città servono di comodi lavatoi. Le acque Petronia e Vitrice furono intromesse nell'acquidotto, che l'acqua conduce in città. L'acqua di fontana nuova è smarrita. L'acqua della Regina, che scadurisce entro il fosso, che circonda le mura della città prossimo al ponte della via vecchia di Napoli , è abbondante e sempre perenne : cosicchè fu di molto vantaggio alla popolazione nella siccità dell' anno 1834.

Gli antichi Romani avendo veduto la bellezza e l'amenità delle colline sparse nel territorio veliterno, nor si ristettero dal formarvi ville deliziose, e sontuose fabbriche: il che provasi da molti monumenti antichi scavati nelle rovine dov' esistevano questi luoghi di piacere, dall' autorità degli antichi storici, che il riferiscono.

Abbiamo memoria di una villa di Tarquinio Superbo situata nella contrada detta Carrara, dove sonosi trovati molti antichi monumenti; fra quali vi fu scavata la statua rappresentante lo stesso Tarquinio, che acquistò il Card. Scipione Borghese.

Ottone imperatore ebbe la sua villa in questo territorio nella contrada che aucora ritiene il nome di colle Ottone prossima alla via Appia, dove si veggeno delle reliquie di antichità. In questa villa volle essere sepolto Ottone dopo essersi uccissi cissi serive Svetonio nella vita di questo imperatore (7).

Lo stesso storico scrive, (parlando di Augusto) che la famiglia Ottavia avea la sua villa la questa villa sirio. Si vuole dagli scrittori patrii, che questa villa situata fosse nella contrada appellata oggi s. Cesarea. Contrada prossima a quella della Madona degli Angeli nella vigna di proprietà della famiglia Cella: e di Antonio
Salimei. Sebbene vi è qualche scrittore moderno, che altrove la vuole situata; del che già se ne è fatta parola
nel corso di questa storia.

<sup>(1)</sup> Svetonius in vita Octonis: Celeriter apud Veliternam (ita praeceperat ) funeratus etc.

L'imperatore Nerva avea in Veletri la sua villa, che ha lasciato la denominazione a quella contrada, che ora appellasi colle Nerva. Dalle rovine, ohe vi si scorgono, deesi credere, che fosse una delle helle e magnifiche ville di que tempi.

Ebbe in questo territorio la villa Cajo Caligola imperatore, nella quale esisteva quel maraviglioso platano descritto da Plinio (1), che per la grandezza, larghezza e disposizione de rami serviva nello stesso tempo per padiglione, per mensa, e per scanni in un convito di quindici persone, oltre il comodo di credenza. Quest'albero per ischerzo veniva chiamato dallo stesso imperatore nido di uccelli.

Cajo Mario Arpinate avea in questa città la sua villa nella contrada, che ora appellasi Piazza di Mario, dove sono state scavate bellissime statue e monumenti antichi, come riferisce l'Arcivescovo Tevoli (2).

Altre ville e sontuose fabbriche esistere doveano anticamente in questo territorio , delle quali non se ne conosce il nome del possessore. Nella contrada appellata Troncavia ne terreni appartenenti alla massa comune dei beneficiati di s. Michele Arrangelo sonosi dissotterrati momenti di statue, di acquidotti, e di altre reliquie di antichità. Così nella contrada delle incudini veggonsi avanzi di antichi acquidotti sopra una quantità di archi, e di antiche fabbriche. In questo sito non pochi monumenti furono in diversi tempi dissotterrati. De ammirarsi ancora sono gli antichi vegrandiosi avanzi di fabbriche, che han dato il nome alla contrada di Cento-Colompte.

<sup>(1)</sup> Plinius lib. XII. cap. I. Aliud exemplum Cali Principis in Veliterno rure etc.

<sup>(2)</sup> Teuli teatro istor, di Veletri pag. 98.

Non vi è città, nè borgo, che non vanti le sue particolari rarità ; così ha stabilito il provido Creatore, per manifestare per ogni dove le opere rare e sontuose, ch' escono dalle mani delle sue creature. Onde gli ammiratori abbiano metivo di glorificare il suo nome; e stimolo d'imitare que sublimi ingegni. Le rarità, che io trovo esistere in Veletzi, ed avervi esistito, le divido in moderne e in antiche. Le rarità moderne, che sono tuttora sotto i nestri occhi, sone la sontuosa e ricca scala del palazzo de marchesi Ginnetti , la più bella della Italia: come sopra ho riferito. La torre quadsata, che isolata s' innalza nella piazza maggiore alta palmi 240 e che per ogni lato conta palmi 20 di largezza. Ella cosi alta e svelta è fabbricata con nobile e para maestria di guadri selci, ornata di tre sonore e armoniose campane.

Forta questa iscrizione in marmo.

ANO. DO. M.

CCC. LIII. IND.

VI. DIE. XV.

MES. APL.

É. da ammirarsi-in queste due fabbriche, che negli accenati terramoti de' 29 dicember 1800 e dei 26 agosto 1806 non hanno sofferto alcun danno o lesione e dopo che quasi tutte le altre fabbriche furono guaste.

Sono de rimarcarsi ancora gli avanzi di due antiche fabbriche: la prima appellata casa della ragione posta nella parrocchia del ss. Salvatore, (che in quegli antichi tempi era la prima decarcià della città) serviva questa di abitazione e di residenza al podestà, magistrato introdotto in Veletri nel 1237, come si è accenato altrove Quivi egli soleva rendere regione si è accenato altrove Quivi egli soleva rendere regione si de ccivile, come del criminale Il magistrato cittadinesco, che seguitara a goveranere ogni faccenda politica e amministrativa, assegnò al podessia quelle case, che hanno conservato per tante generazioni di uomini il nome della ragione. Questa fabbrica di architettura singolare fu demolità per metà, essendo simista lesa me due accennati terremotti. I' altra è un edificio appellato canonica, del quale ne rimangono pochi archi situato presso da chiesa cattedrale. Servira questo di abitazione ad una corporazione di preti, che ufficiarano questa chiesa, e menavano vita comune, appellati Canonica regulari.

Anhedue questi edifici vennere disegnati ed ilhestrati da liaerissimo D. Angiolo Uggeri architetto ed archeologo. I disegni si riportano in sua lettera dal cav. Juigi Cardinali diretta al racdesimo stampata in Rema nel 1825; nella quale questo cittacino con molta ermizione e acconeraza ilkastra alcuni edifizi veliterni del secolo XI.

Fra le rarità moderne, che una volta ornavano Veletri, ora il teatro detto della passione, di eccellente disegno e ornato di marmi eretto sulla piazza di s. Giacomo. Questa fabbrica mal concia dalla inginiria del tempi, e lasciata in abbando no fu demolita nel 1765 per ergere in quel sito move abitazioni. Il Cardinale Stefano Dorgia ha scritto sopra questo monumento, e ne ha conservato la memoria con una incisione in rame.

La statua colossale di bronzo innalzata nel mezzo della piazza maggiore in memoria di Urbano VIII. opera dell'immortale Bernini fu distrutta dalla barbarie dei sapubblicani fraucesi nella invasione dello stato papale nel 1763.

I due Musei, che esistevano uno nel palazzo dei marchesi Ginaetti oggi de' principi Lancellotti, l'altro tanto celebre del Cardinale Borgia furono trasportati nella città di Napoli, dove tutt'ora esistono.

Sebbene Veletri vanti un' antichità immemorabile; pure non vi si scorge alcun edificio, che mostri la di lei vetustà. Il tempo divoratore tutto ha annientato e disperso. Da una iscrisione lapidaria, ch'è il più bello monumento antico , di cui possa gloriarsi questa città ( già trascritta a pag. 388 ) si conosce, che qui esisteva un ansiteatro. Da chi, e in che epoca fosse stato questo edificato, non ve n'è memoria : ma si sa, che fu ristaurato da Lolcirio capo e rettore della curia, regnando Valentiniano e Valente. Nou dee dubitarsi, che questo monumento anfiteatrale appartenga a Veletri ; poiche anticamente era proibito trasportare le memorie pubbliche da uno in un altro paese: onde presso i dotti è un forte argomento il crederle proprie del luogo ove sono ritrovate. Di più si ha la testimonianza di Ascanio Landi, che fu uno di coloro, che presiedeva alla fabbrica del nuovo palazzo pubblico, il quale trascrisse questa lapide nel compendio delle cose di Veletri tuttora inedito: e da un codice scritto da Domenico Col onuesi seniore quasi coetaneo al ritrovamento della lapide, nel quale si legge , che nel fondare il paiazzo di corte si trovò una me-" moria scritta in tavola di marmo, che incominciava , DD. NN. Valentiniano etc.

Se adunque ha esistito in Veletri un amfiteatro, si ha forse a prestar fede ai due storici patrii Tevoli, e Borgia, che lo stabilivano nel tempo de Volsci? Non può supposi tanta raffinatezza la que' popoli presso che barbari. La prima idea di anfiteatro si ebbe da Cajo Curione tribuso nel tempo di Cesare, ma anfiteatro di legno. Sotto Augusto solamente se ne vede uno murato; ciob endi' ottavo secolo di Roma, quando de Volsci non ne restava che la memoria. Si può con ragione congetturare, che l'anfiteatro veliterno avesse l'origine nel secolo degli Antonini (4).

Spesso sonosi scoperte in questo territorio delle antichità, che furono altrove tetalatate. Della famosa lamina di bronas critta iniliagua volsca gia se n'è parlato. Le antiche monete, e i piombi anfiteatrali fanno ben conoscere, che in Veletri fin da que renoti tempi esercitavansi le arti, e danno un indizio della civilizzazione, in cui già questo popolo era pervenuto. Fra le altre cose antiche la più celebre è la statua di Minerva di fusto colossale alta palmi 15 opera greca dissotterrata uel 1797 nella contrada di Troacavia in un terreno di proprietà de' beneficiati di s. Michele Areangelo ritenuto in enfiteusi dalla famiglia Desanctis. Questo insigne monumento esiste ora nel museo reale di Parigi i venne illustrato da archeologi, e artisti co'loro stritti (2). La de-

<sup>(1)</sup> Cardinali Cav. Luigi. Lettere interno una lapide anfiteatrale Veliterna Vol. I. degli atti della Società letteraria Volsca Veliterna pag. 155, e seg.

<sup>(2)</sup> Relietti Antonio, Lettera inserita nella romana antologia Novambra 1797, for, 19. Giuseppe Fiasas. Descrisione. Roma 1797, in 4. Millin. Monumenta instichi Vd. II. pag. 189. Schweighanszer.
Monumenta instichi del museo Napoleone. Vol. 2. tav. 7. pag. 25.
Fisconti. Noticie del medesimo museo. Opere varie vol. IV. pag. 288 Conte Charac, Descrisone delle antichità del museo reale di

scrizione di questo monumento può leggersi uncora nella crudita opera data alla luce da Clemente Cardinali intitolata monumenti figurati veliterni (4); dove sono ancora riportate le discrizioni di altre celebri statue rinveaute in questo territorio : e sono la Euterpe, che ora orna il museo vaticano. La Urania, che fa parte dello stesso museo. La Polimnia che ora esiste in Roma presso il principe Lancellotti. L' Ermafrodito rinvenuto nel 1794 nella contrada del Peschio, ora nel museo di Parigi. Leda col cigno scavata nel 1623 nella contrada di piazza di Mario passò in potere de' Giustiniani. Il busto di Aunibale scavato nella contrada di san Cesareo nel 1780 insieme ad una testa di Augusto con norona civica facevano gia parte del museo Borgiano, era esistono in Napoli nel museo Barbonico. Busto di Augusto rinvernto nella contrada di Montesecco : ora è nel museo vaticano. Busto di Tiberio scavato nel 1817 in contrada Troncavia. Busto di Pertinace dissotterrato nel 1650; ora è nel enusco vaticano. Busto di Settimio Severo, ora nel museo Borbonica in Napoli. Busto di un Incognito esiste nel detto museo. Nel 1764 nella contrada la Celoanella fu scavata una urna sepolerale con una celebre iscrizione, che comincia SEX. VARIO. MARCELLO. Questo interessante monumento fu l'oggetto degli studi di molti letterati. Venuto in petere del magistrato veliterno nel 1773 questo l'offeri in dono a Clemente XIV fondatore del museo vaticano. L' urna è di marmo greco , lunga palmi 9

Parigi. Paris. 2820, pag. 135, N. 310, La incisero in rome Piroli , Morace e altri.

Cardinali Clemente., Monumenti antichi figurati Veliterni inseriti nel vol. III. degli atti della società letteraria suddetta. Veletri 1854.

romani, alta due, nu quarto. Ne fu inciso il disegno, che unito alle osservazioni fu pubblicato colle stampe. Le notizie di altri monumenti antichi e di statue, e di bassi rilievi e di lapidi, e di altre specie scavati in questa città e nel suo territorio possono leggersi nelle opere degli scrittori delle cose veliterne. Il chiaro Luigi Lanzi parlando della lamina di bronzo di sopra accennata, scrive de' monumenti antichi di Veletri così: ", Fan fede tut-, tavia dell'antica grandezza i suoi ruderi non indegni, di una patria di Augusto, e i monumenti in ogni ge-, nere che vi si trovano (1).

#### TEMPII DE' GENTILI

Mon mancarono in Veletri antichi tempii dedicati ai falsi numi, a cui prestavano culto i ciechi Gentili. Saranno notati da me solamente quelli, de quali può tro-varsene qualche cenno presso gli storici. Tito Livio (2) nomina i tempii di Apollo, e di Sango, discando, che nell'anno di Roma 551 furono tocchi ala fulmine i , tempii di Apollo e di Sango, la quale cosa denunziata ,, al senato romano, que padri decretarono certe partico-lari cerimonie, onde placare gli Dei., Quale chimerica divinità fosse riconosciuta da Gentili sotto questo nome di Sango, diverse sono le opinioni degli scrittori. Sesto Pompeo vuole, che sia Eroole. Il Baronio, che sia lo stesso Giove. L'Angellotti, che sia Sabo figlio di Saturno.

<sup>(</sup>t) Lanzi Luigi. Saggio di lingua etrusca pag. 530. tomo II.

<sup>(2)</sup> Titus Livius. Dec. IV. lib. II.... et Veliterni Apollinis et Sangi aedes.

26

Sigismondo Galerio sopra il citato passo di Livio, invece di Sango, scrive Saturno: e il Nardi fiorentino conferma lo stesso. Si vuole, che il tempio del nume Sango situato fosse, dove ora ergesi la nuova chiesa dedicata al vero Dio in onore dell' Arcangelo s. Michele. Esisteva in questa città ancora il tempio di Ercole, come registra Tito Livio (1), che (sendo consoli Lucio Cornelio Lentulo, e Pubblio Giulio Appulio) vi nacquero de'capelli umani. ( soliti prestigi de' Gentili ). Sopra tutti gli altri celebre e famoso fu il tempio di Marte. Tempio non solo di Veletri, ma di tutta la nazione volsca, come riferisce Tranquillo Svetonio parlando di Augusto. Vi è fra Veliterni costante opinione tenuta da tutti gli storici, che di Veletri scrissero, che questo tempio, abbassata la idolatria, sorgesse con maggior gloria dedicato al vero Dio in onore del santo Pontefice Clemente I, martire protettore della città (2).

Tralascio di parlare de' tempii della Fortuna, di Giano , di Diana, del Sole, e della Luna, de' quali parla lo

(1) Idem, ibid.,, et in Herculis aede capillum enatum.

(2) Frammento di antica iscrizione rinvenuto negli scavi de' fondamenti dell' Episcopio, nel quale è scolpito riportato dal Tevoli

.... M. DVRMIVS

pag. 5a8. d. l. che prese egli argemento di credere, che quivi fosse il luogo dore luvavani le vittine pel scarificio di Marte sobbone questo sasso di llarte non ne faccia mensione. Il Volpi dice pag. 5c che questo contrada appellata Matano ha la sua derivatione quasi luogo di Marte ; e il Teroli la de derivare da mactando : prechi puivi occidevansi le Vittime da sacrificarsi a questo nume : e favoleggiando da Mecho, pag. 55.

storico Tevoli, non essendovi alcuna prova, che persuada intorno alla loro esistenza in questa città (1).

Da una iscrizione antichissima sculta in rozzo marmo albano, che fa parte di un muro di povera abitazione prossima alla piazza di s. Giacomo, che piega verso
la via di Metabo, si rilera, che fosse in Veletri un'antica basilica (2). Le lettere mostrano somma antichità. È
da notarsi, che il muro nel quale esiste questo frammento, è composto nella massima parte di altre pietre
uguali; reliquie forse dell'antica fabbrica, che in questo è ricordato.

(1) Frammento scavalo in questo territorio in contrada colle de Gionchi insieme a due teste di Sileno l'una, e l'altra di Bacco.

# AEDES: FORTVNAE

Lo pubblicò l'Arcivescovo Tevoli: lo riportano Alessandro Borgia e Rocco Volpi, i quali per tale monumento credono avere esistico in Veletri il tempio della Fortuna». Presso la via Appia circa te miglia langi da Veletri miransi rovine di antichi edifici. Il Vol. pi pag. 43 e l' Arciv. Borgia pag. 40 sono di sentineato essere questi avanzi del tempio del Solo e della Luna: Gio si arguitee, dicono, da alcune sertiture del secolo X ( sendo Posteffec Marino, o Martino II.) nelle quali questo luogo viene appellato e del Solo della Luna. Cuesta contrada appellatio aggi Giulino.

(2) Frammento di antica Basilica.

L'industria della massa del popolo veliterno è la coltivazione delle vigne e de' campi : il che forma tutta la ricchezza della città. La vicinanza di Roma fa sì, che non vi sia molta industria di manifatture, e poco vi si esercitino le arti liberali. Non mancano però degli architetti, de' pittori , e de' filarmonici. Numerosi possono contarsi gli artisti in ogni genere di mestieri. I negozianti di vino, di grano, di olio, di legnami, di bestiami, di ferro vi sono in abbondanza. Da questo esteso e fertile territorio non ricavansi meno di quattordici mila botti di vino all'anno della misura di barili 16: il che forma il ramo principale del commercio di questa popolazione. L'esportazione di questo genere si fa specialmente con Roma. Se n'estrae giornalmente una quantità sì considerabile, che sorpassa in tutto l'anno il numero di ottomila botti. Si fa gran consumo nella capitale di questo vino: perchè si è sperimentato di ottima qualità, salubre e difficile a guastarsi. Delle acquavite, e dell'aceto se ne fa buon commercio. Ora che si è adottato l'annuo taglio della selva comunale con regolare sistema, si è aperto un ramo di nuovo commercio di legni da costruzione, e di carbone; oltre quello che già vi era delle selve cedue de' particolari cittadini. Sebbene raccolgasi da questo suolo quantità di grano, di biade, di olio, e di grani turchi; pure tutto ciò non è sufficiente per lo sfamo, e per lo mantenimento de' cittadini, e de' forastieri, che impiegano le loro braccia ai lavori di questo territorio. Una buona parte adunque di questi generi, come ancora le carni salate porcine, i polli, l'uova, le

castagne e le altre vittovaglie, e specialmente i legumi provengono in Veletri dalle città, e terre delle provincie di Marittima e Campagna. Per aumentare il commercio e l'abbondanza in questa città, vi è un mercato franco fissato in tutti i sabati, al quale concorrono a vendere e a comperare moltissimi forastieri. In oltre vi sono due fiere franche infra l'anno: una incomincia il primo lunedi di maggio, e l'altra ai 23 di novembre: durano ambedue per dieci giorni. Non vi mancano botteghe, di caffè ; fondachi di mercanti di panni e di altre merci ; fabbriche di cappelli ; stamperia , oriolai , ligatori di libri, argentieri, droghieri, una ricca ed eccellente fabbrica di cera. Cinque spezierie. Nove molini da olio : varie fabbriche di sapone, ed altri negozi. Il commercio , che giornalmente si fa nelle piazze della città, apporta a' cittadini molta abbondanza. Qui esistono quattordici bocche di forni venali; oltre venti di forni casarecci. Il pane venale si fa con ottima lavorazione, ed è abbondante. Numerosi vi sono i macelli, e le carni che vi si vendono, sono eccellenti: nè possono condursi agli spacci, se non sono prima visitate e bollate da un commissario di sanità. Per ogni dove veggonsi botteghe, che spacciano ogni sorte di vittovaglie, e specialmente comuni sono le botteghe di pizzicagnoli. La vicinanza del mare, e di vari laghi fa sì, che non manchi mai abbondante, buono e fresco pesce. Sembrami non esagerare, se ad asserire vengo, che nelle due provincie di Marittima e Campagna non vi è città o terra più popolata, più comoda, più abbondante e più commerciante di Veletri. In fatti chi mira nella barriera i numerosi giornalieri carri, che qui provengono dalla

via di Roma per estrarre vino, acquavita, e aceto; e vede dall'altra via di Lariano tutte le derrate, che vi entrano dalla parte della provincia di Campagna, resterebbe ammirato, e confessare dovrebbe, che uno de' porti di mare non presenterebbe somigliante giornaliero commercio.

FINE DEL PRIMO VOLUME.

# I M P R I M A T U R Fr. Dom. Buttaoni O. P. S. P. A. M. I M P R I M A T U R Joseph Canali Episcopus Ferentin. Vicesg.

# LEOYLE

# DELLE MATERIE CONTENUTE NEL PRIMO VOLUME

#### ---C 6533 O---

#### A

Accademie pubbliche, e private in diverse epoche. 236.
Accianidi Niccola Cardinale vescovo e governatore. 241.
Acclamazioni e leste per la venuta di Gregorio XVI.
345. 365.

Acqua Puzza castello presidiato da Veliterni. 149. Acqua perenne viene condotta in città. 157. 221.

Alarico re de' Goti, 86.

Alba (duca Di) generale del re di Spagna invade lo Stato della Chiesa. 199.

Albergati Ludovisi Niccolò IV Cardinal vescovo e governatore, 240.

Albero genealogico della famiglia Ottavia. 83. Alessandro III portasi in Veletri. 93.

Alessandro VI conferma il possesso di Lariano e di Faggiola. 166. Portasi in Veletri 170.

Albani Giovanni XV Francesco Cardinal vescovo e governatore. 289.

Allucingoli Ubalda Cardinal vescovo eletto Pontefice in Veletri. 94.

Ambasciatore spedito ad Urbano V. 113.

Anolfo conduce i Longobardi contro Roma. 89.

Anco Marzio re di Roma assedia Veletri : con essa forma confederazione. 32.

Antonelli Gian Carla vescovo di Ferentino. 238.

Antonelli Antonio vescovo di Urbania. 243.

Antonelli Gian Cirlo vescovo di Dioclia sull'raganuo. 279.

11

Antonelli Leonardo Cardinal vescovo e governatore. 326. Muore in esiljo. 330.

Anfiteatro. 388. 398.

Antichità. 396.

Anzio città volsca. 15. Fu capitale della nazione. 25. Ardea capitale de Ruuli. 15.

Artemisio monte, 393.

Asselio sostenuto da' Veliterni per quattro anni. 50. 51.
Assalto e sorpresa degli Austrici fatta în Veletri, 265.

Assassini perseguitati. 214. 329.
Astalli Fulvio Cardinal vescovo e governatore. 244.

Astura città volsca. 15.

Attila conduce gli Unni in Italia. 86.

Augurio a pro di Veletri. 26.

Augusto sua origine. 62. Suoi natali. 67. Suo educatorio. 76.

Diviene imperatare: sua morte. ivi.

Austriaci contra gli Spagnuoli. 260. Dirigonsi verso Roma. 261. Accampansi presso Veletri. 262. Tagliano i condotti delle acque. 263. Sorprendono Ia città i ne sono respinti. 265. Levano il campo, e marciano alla volta di Roma. 274.

Autori che scrissero i fatti veliterni. Pref. 10.

Azzio Tullo capitano volsco s'impadronisce di Veletri già colonia romana. 43. Combattendo rimane ucciso. ivi.

# 13

Baccari Tiburzio uomo letterato. 218.
Baglioni Adriano comanda la piazza di Veletri. 199.
Bandini Ottavio Cardinal vescovo e governatore. 266.

Barberini Francesco VI Cardinal vescovo e governatore.

235, 238.

Barberiui Francesco VIII Cardinal vescovo e governatore 245. 251. 256.

Bartolommeo (abazia di s.) detta del Peschio territorio veliterno. 257. Basilica antica. 403.

Bassi conte Giuseppe scrittore de' fatti velitorni. 228.

Belisario generale di Giustiniano imperatore fermasi in Veletri. 87.

Bellay Giovanni XI Cardinal vescovo e governatore 196. Benedetto XIII portasi in Veletri. 246.

Bolla di Eugenio IV pel possesso di Lariano e di Faggiola, 140,

Bologna sua rivolta. 342,

Bonamici Castruccio scrittore de' fatti acoaduti in Veletri. 15. 275.

Bonifacio VIII eletto loro Podesta da Veliterni: concedo privilegi alla citta. 102.

Bonifacio IX spinge i Veliterni alla ricupera di Lariano. 127. Favorisce ai medesimi. 129. Toglie al Senato

romano l'autorità di dare il Podestà a Veletti. ivi.

Borbon Del Mante Francesco V Cardinal vescovo e go-

Borbone Contestabile assedia Roma, vi rimane ucciso-178, Gli succede il principe D'Oranges. ivi.

Borgia Alessandro arcivescovo di Ferme acrittore delle cose patrie. 241.

Borgia Fabrizio vescovo di Ferentino. 246.

Borgia Angiola Caterina monaca morta in concetto di santità, 257.

Borgia Erminio nomo scienziato, nno de fondatori della Società letteraria Volsca. 287.

Borgia Stefano esaltato alla dignità cardinalizia. 292. Accompagna Pio VII in Francia, ed ivi muore. 323.

Braschi Gian Angiolo (indi Papa Pio VI) uditore in Veletri. 277.

Brittoni infestano il territorio Veliterno, sono vinti e fugati. 123.

Buglione (Emmanuele Teodesia Di) Cardinal vescovo e governatore. 240. 243. Gaetani Onorato conte di Fondi vessa Veletri. 122. Si pacifica con essa, 125.

Caio Menio conduttiero romano contra i Volsci. 54.

Cajo Rufo primo della famiglia Ottavia, 65.

Cajo Ottavio padre di Augusto. 65.

1 7

Cajo Caligola imperatore ebbe la villa in Veletri. 395.

Cajo Mario ebbe la villa in Veletri, ivi-

Calabria (Alfonso duca Di ) battaglia co' Papalini , ed è disfatto. 159.

Calcagni Clemente religioso Capuccino morto in opinione di santità, 224.

Calisto III conferma il possesso di Lariano e di Faggiola. 151.

Camilla regina de' Volsci. 21.

Campo morto, perchè così appellato. 162.

Canonica fabbrica antica. 397.

Capitolazione del popolo Romano col Veliterno. 104. Concordia fra essi. 123.

Caraffa Giovanni X Cardinal vescovo e governatore eletto Papa col nome di Paolo IV, 196.

Caraffa Pietro VI Cardinal vescovo e governatore. 280. Caralfa Carlo Cardinale esiliato viene officiato da' Veliterni. 204.

Carattere de' Veliterni. 375.

Carlo V spedisce truppe contra il Papa. 176. È ricevuto in Veletri, 185.

Carlo VIII re di Francia in Veletri. 166. Comanda . che la città sia posta a sacco e a fuoco. 167.

Carlo III re di Napoli accampa in Veletri. 261. Salvasi dalla invasione tedesca. 366. Combatte sul monte Artemisio. 269. Punisce alcuni Veliterni creduti a sè contrari. 273. Perseguita gli Austriaci, che sitiransi verso Roma. 274.

Cardinuli Domenico Autonio personaggio di molta dottrina: uno de' fondatori della Società letteraria Volsca. 287.

Cardinali cav. Luigi scrittore delle cose veliterne, pref. 10.

Sue osservazioni sopra il nome di Veletri, e del suo
gentilizio. 17, 27.

Cardinali Clemente scrittore delle cose veliterne, pref. 10. Suo elogio. 365. sieg.

Carestie diverse. 39, 170, 182, 216, 233, 322, 335.
Carpi (Ridolfo Pio Di) cardinal vescovo e governatore

205.

Casa della Ragione. 397.

Catelini Ottavio bravo militare. 218.

Cavalchini Carlo III Alberto Cardinal vescovo e governatore. 285.

Celestino III conferma a' Veliterni il possesso di Lariano e di Faggiola. 152.

Cibo Alterano Cardinal vescovo e governatore. 240. Circeo monte sua notizia. 15.

Ciriaci Orazio celebre militare. 218.

Città che furono capitali de' Volsci. 24.

Civita Lavinia sua notizia. 15.

Chiaramonti Cardinal D. Gregorio Barnaba esaltato al Papato col nome di Pio VII: suoi stabilimenti. 321.

Cholera morbo asiatico non penetrò in Veletri. 362.

Clemente IV conferma la concordia fatta fra i Veliterni, e 'l Castellano di Lariano, 100.

Clemente V trasferivce la corte Romana in Francia. 104. Clemente VII in rottura con Carlo V. 124. Comanda la distruzione delle terre de' Colonnesi. 175. Fa tregua col Vice-re di Napoli. ivi. Derreta a favore di Ve-

letri contro Ascanio Colonna. 184.

Clemente VIII portasi in Veletri. 217.
Clemente XIV toglie al Cardinal Decano il governo temporale di Veletri. 288.

Cola Di Rienzo tiranneggia Roma: decreta contro Veletri. 110. È arresto nu. Torna a dominare in Roma, ed è ucciso. 112.

Colonna Fabrizio rompe la pace co' Veliterni. 124.

Colonus Niccolò intima guerra a' Veliterni. 127.

Colonna arma coutro Eugenio IV. 136. Saccheggia il territorio di Veletri, ivi.

Colonna Cardinal Prospero tenta di rifabbricare Lariano: viene impedito. 142. Gerca la riempera di gnesta terra sotto Niccolo V. Torna a riedificare sotto Pio 11, 152.

Colonna Vittoria tenta la ricapera di Lariano. 153.

Colonna Principi parteggiani di Carlo V. armano contro il Papa. 174.

Colonna Prospero si arroga il titolo di protettore di Veletri. 179.

Colonna Ascanio è riconosciuto in Veletri protettore a nome di Carlo V. 180. Costringe i Veliterni a risarcire i danni di Marino. 181.

Coluzzi Leonardo farmoso capitano. 231.

Coluzzi Filandro uomo scienziato. 218.

Comunità veliterna perde i suoi beni. 321.

Concilio di Basilea (Padri del ) scrivono a' Veliterni in favore de' Colonnesi. 139.

Concordia fra il Popolo romano e il veliterno sotto Niccolò V. 149.

Cencordato fra il Senato romano e il Commae di Veletri per nn'annua prestazione. 370.

Confederazione di Anco Marzio co Veliterni. 32. Rinnovata da L. Tarquinio Prisco 33.

Congregazione degli ornati. 338.

Conquista totale di Veletri fatta da' Romani nello spazio di tre secoli. 56.

Consiglio delle quercle. 230. Consiglio struordinario. 353. Consoli Magistrato in Veletri. 98.

Contagio delle bestie hovine. 243. Conti Paolo arma contro Veletri. 123.

Conti Giacomo ajutato dalle armi veliterne contra i Colonna. 168.

Cori città confederata presta ajuto a' Veliterni. 174.

Cornelio Cosso dittatore soggioga i Veliterni. 46.

Corgnia (Ascanio Della) infedele a Paolo IV fugge da Veletri. 198.

Costernazione cagionata in Veletri dalle trappe spagnuole. 247. 250. 265. Altra da' repubblicani francesi. 302.

Costituzione della nuova Repubblica romana. 307. Costumi de' Veliterni. 374.

Crudeltà de' Romani contro i Tusculani. 55.

Capis (Giovanni IX De) Cardinal vescovo il primo che ebbe il governo temporale in Veletri. 185. Portasi in questa città, aduna il consiglio generale. 188.

Cnria Velita. 57.

Danni cagionati a Veletri dagli eserciti austriaco, e spagnuolo. 275.

Dazi arbitrari. 339.

Decarcie ossieno rioni in cui dividevasi Veletri. 372.

Deputati veliterni presso Gregorio XVI per la erezione della provincia di Marittima. 345.

Descrizione della città di Veletri. 14, 371.

Deti Giovanni XIV Cardinal vescovo e governatore. 228. Differenza che passa tra la colonia e il municipio. 38.

# E

Eccetera città volsca su capitale della Nazione. 24. Ecclesiastici perdono i loro beni; e sono forzati al giuramento dal governo francese. 330.

Elci (Raniero D') Cardinal vescovo e governatore. 281. Epitemia nel 1803. 323.

Etimologia del nome di Veletri. 18.

Eugenio IV dichiara vibelli i Colionnesi, e i loro aderenti 136. Commette a Veliterni la conquista di Lariano. 137. Di Faggiola. 139. Sua bolla, con cai da il possesso a Veliterni di queste tarre. 141. Concede privilegi alle città. 146.

Enstoteville (Guglielmo II Di) Cardinal vescoro eletto arhitro sulle vertenze pel possesso di Lariano tra 1 Veliterni e i Colonnesi. 154. Fu protettore di Veletri. 153.

#### F

Facchinetti Cesare Cardinal vescovo e governatore, 239.
Faggiola castello de' principi Savelli conquistato e distrutto da' Veliterni. 139.

Famiglia Ottavia originaria di Veletri. 62. Suo albero genealogico. 83.

Fanatismo della libertà suscitato in Francia 296.

Farnese Odoardo duca di Parma in guerra contro Urbano VIII. 230.

Farnese Alessandro I Carlinal vescovo assunto al Papato cul nume di Paolo III. 184.

Farnese Alessandro II Cardinal vescovo e governatore. 213: Fatto di armi fra Alfonso duca di Calabria, e l'esercito

del Papa. 162. Altro fra gli Austriaci e Napolispani. 265 Fazioni in Veletri. 119. Estiute da ministri di Ladislao.

Federini Orazio e Odoardo valprosi militari. 208.

Federico II imperatore inimico di Gregorio IX. 93.

Ferdinando re di Napoli invade lo Stato ecclesiastico: saccheggia il territorio Veliterno. 164. Ferdinando IV re di Napoli assale lo Stato della amova Repubblica Romana. 309. È disfatto e posto in luga. 310.

Ferentino città volsca fu capitale della Nazione. 25.

Filippi Cesare capitano di molta experienza. 231.
Filippi Francesco sacerdote della congregazione della

Missione morto con fama di santità. 278.

Filippo V re di Spagua spedisce la sua cavulleria al suo figlio Carlo III re di Napoli. 240.

Fontana Giovanni compisce la conduttura dell'acqua in Veletri. 222.

Foschi Teofilo capitano valoroso. 201.

Foschi Pirro celebre nelle armi. 2001.

F. Francesco da Veletri vescovu nell' isola di Capri: 148. Francesi, presime conseguenze esgionate colla loro venuta nella Italia. 168. Subilisconu la nuova Repubbleva romana. 295. Democratizzano Veletri. 292. Combattono contra i Veliterui. 301. Entrano in Veletri e la saccheggiano. 304. Arrestano i capi de sollvati, 305. Dharmano la città: atterrano tutti i monumenti pubblici. loi, Luro operazioni in Veletri. 314.

Frusinone: vi accampa l'esercito pontificio. 177.

Gallinella Domenico nomo letterato, 218,

Furio Camillo riconcilia Veletri con Roma. 45. La conquista sensa combattere: 52:

# G

Galli Autonio Il Cardinal vescovo e governitore, 120. Galli Autonio Il Cardinal vescovo e governitore, 225. GESU CRISTO sua noscita (seudo imperatore Augusto.) 81. Genzano città, sua descrizione, 363. Genzano città, sua descrizione, 363. Genzaldi Alfonso Cardinal vescovo e governitore. 216. Chetto degli Elirei in Velerit. 192. Sono questi ristretti in Roma de Po V. 204.

Giansimoni Niccola architetto. 292.

Ginnasi Domenico II Cardinal vescovo e governatore. 228. Ginnasi Caterina ristabilisce il monte di Pieta. 229.

Ginnetti marchese Giuseppe Sergente maggiore generale nell'esercito di Urbano VIII. 232.

Ginnetti cav. Giovanni Commessario apostolico di Urbano VIII. 226.

Ginnetti Marzio esaltato al grado cardinalizio, 227. 236.
Ginnetti Gian Francesco creato Cardinale. 239.

F. Giacomo da Veletri vescovo di Ferentino. 100.

Giovanni XXIII libera Veletri da molti aggravi. 133.

Giojosa (Francesco IV Di ) Cardinal vescovo e governatore. 222.

Giulio II concede a' Veliterni l'applicazione delle multe.

170.

Giudice (Francesco Del) Cardinal vescovo e governatore. 145.

Gori Gregorio vescovo di Cefalonia. 129.

Goti , loro scorreria sopra Veletri. 86.

Governo provisorio repubblicano. 298. Abolito. 309. Ripristinato il decanale. 322.

Governi vari in Veletri. 382.

Gregna cav. Niccola fa suo erede il monte di Pieta. 294.

Gregorio II privilegio Veletri della liberta papale. 89. S. Gregorio VII concede privilegi a' Veliterni. 91.

Gregorio IX portasi in Veletri: le concede de privilegi. 96. Arma contro Federico II, 99.

Gregorio XII libera Veletri dalla saggezione del Rettore della provincia di Campagna. 133.

Gregorio XIII concede il mercato franco. 210. Si porta in Veletri. 211.

Gregorio XVI accoglic i Deputati Veliterni. 345. Portasi in Veletri. ivi. Erige la nnova provincia di Marittima. 347. Pernotta in questa Città. 365.

Guidoni Pietro eletto Podesta di Terracina. 100-

Guerra accesa fra la Spagna e l'Anstria pel possesse del regno di Napoli. 260.

Indole de' Veliterni. 374.

Industria e commercio de' Veliterni. 404.

Innoceuzo III portasi in Veletri : la riconcilia co popoli circonvicini. 94.

Innocenzo VII conferma l'assoluzione di Bonifacio IX di un dazio preteso dal Senato romano. 130.

Innocenzo VIII arma contro Ferdinando re di Napoli : presidia Veletri. 164.

Insorgenti contro i Repubblicani entrano in Veletri. 114.

# L

Ladislao re di Napoli tenta di occupare Valetri. 131.

Spedisce due diplomi a favore di questa città. ivi.

Lamina di bronzo scritta in lingua volsca. 16.

Landi Lorenzo Veliterno vescovo di Fossombrone. 224.

Landi Benedetto vescovo di Fessombrone. 227.

Landi Gian Battista vescovo di Fossombrone, ivi.

Landi Ascanio scrittore delle cose di questa sua patris. pref. 10. Lante Marcello Cardinal vescovo e governatore 230. Ri-

nunzia il governo temporale di Veletri. 233. Lanui Girolamo rinunzia l'arcivescovado di Cosenta. 230.

Lariano terra de' Colonnesi presa e distrutta da' Veliterni.

137. Demolita di nuovo sotto Pio II. 152. Sua descrizione. 153.

Larianesi Deputati capitolano co' Veliterni. 138.

Lanzi Luigi : saggio di lingua etrusca. 19.

Lega delle città volsche, cessato il loro regno. 23.

Lone X dimostra della stima per Veletri. 171

χı

Leone XI riceve una deputazione del Comune di Veletri-120.

Linguaggio volsco. 19.

Lite mossa contro Veletri dal vescovo di Albano, e da altri. 117. Altra dalla Camera Capitolina; ed è composta. 370.

Lodovici Gori ( Lorenzo De' ) celebre militare. 209. Lolli Roberto Prelato Vice-Legato. 364.

Longobardi in Italia. 88.

F. Lorenzo da Veletri vescovo di Orte. 102,

Lucio Tarquinio Prisco chiama in Roma la famiglia Ottavia veliterna. 33.

Lucci Pietro celebre nelle armi. 209.

Ludovico re di Baviera in Veletri, 109,

Ludovisi Niccola Cardinal vescovo e govornatore. 240. Lupi arrabbiati infestano il territorio veliterno. 124. 340.

Ludovico Cardinal Camerleugo da il possesso di Lariano, e di Faggiola a' Veliterni. 138.

# M

Macioti Geraldo vescovo di Eleusi suffraganco. 326.

Macioti Vincenzo vescovo di Amelia, indi di Ferentino.
340. Sua morte. 367.

Magistrato de Priori. 170.

Magistrato antico restituito alla città, 196.

Malatesta Roberto generale delle armi pontificie. 159.

Mancini Matteo vescovo di Sora. 171.

Mancini Ottavio celebre militare. 209.

Mancinelli Antonio celebre in letteratura. 169.

Marino terra de' Colounesi devastata da' Veliterni. 175.

Marte unne tutelare de Volsci suo tempio in Veletri 26,

Marco Autonio maligna contro Augusto. 67.

Martino IV protegge la liberta de Veliterni. 102.

Martiuo V da Costanza scrive a' Veliterni. 135.

Mattei Alessandro III Cardinal vescovo e governatore, 334, Metabo creduto ultimo re de' Volsci. 20.

Metabo via interna della città prima appellata Mattano. 336. Medici (Carlo II De') Cardinal vescovo e governatore. 233. 235.

Medici (Francesco De') Vice-Legato in Veletri. 360.
Mercato franco. 210.

Micheletti Giuseppe capitano valoroso. 232.

Minerva statua greca scavata in questo territorio, 399.

Montefortino data a Prospero Colonna. 168. E' posta a sacco e a fuoco dalle truppe del Papa. 202.

Monte di Pieta eretto in Veletri: 192. Aumentato da Caterina Ginnasi. 229. dal cav. Niccola Gregua. 294. Montemar duce spagnuolo, suo stravagante ordine. 248.

Monumenti pubblici che ricordano la erezione della Legazione di Veletri. 357. 359. 360.

Morone Giovanni XII cardinal vescovo e governatore.

208. Portasi in Veletri in occasione di un morbo
contagioso. 212.

Mura di Veletri smantellate, 54.

Murat Gioacchino duce repubblicano francese muove contra Veletri. 301. Fatto re di Napoli occupa Roma e lo Stato. 331.

Museo Borgiano. 293. 398. Altro de marchesi Ginnetti, ivi.

# N

Napoleone Bonaparte incoronato imperatore de Francesi da Pio VII sua ingratitudine. 323. Invade il reguo di Napoli. 324.

Narsete soggioga i Goti: ottiene de privilegi a favore di Veletri. <u>87.</u> Chiama in Italia i Longobardi. <u>88.</u> Nemi in questione pei confini territoriali. 190.

Nettuno abbandona il partito del Papa. 200. Nerva imperatore sua villa in Veletri. 395.

Merva imperatore sua villa in Veletri. 395

XIV

Niccolò da Veletri vescovo di Tivoli. 109.

Nobiltà veliterna, 377.

Niccolò V conferma il possesso di Faggiola a Veletri. 158.

# (

Oranges (Filiberto principe Di ) succede a Borbone. 178-Decreta la distruzione di Veletri. 180.

Ornati e comodi pubblici aumentati. 257.

Orsini Napoleone abate di Farfa in arme. 183.

Orsini Vicino comanda la piazza di Voletri : è ingannato da Montefortinesi. 202.

Orsini Vincenzo Maria Cardinale rinunzia al Decanato. 244. Osci popolo uscito dalla Etruria. 13. 20.

Ospedale di s. Giovanni di Dio edificato. 221. Altro delle donne. 336.

Ostilità fra il Popolo romano, e 7 veliterno. 104.

Ottavio Mamilio in favore del re Tarquinio superbo. 34.
Ottavi aggregati alle famiglie senatorio e patrizie in Roma. 64. Ebbere la villa in Voletri. 394.

Ottoboni Pietro V Cardinal vescovo e governatore. 256. Ottone imperatore ebbe la villa in Veletri. 394.

# P

Pacca Bartolommeo Cardinal vescovo e governatore. 341.

Eletto Legato perpetno della s. Sede nella provincia di
Marittima. 352.

Pace conclusa tra il popolo Romano e 'l Veliterno. 117. Palazzo pubblico disegno di Giacomo Della Porta. 211.

Palazzo Ginnetti disegno di Martino Longhi: celebre per la sua scala. 237.

Palude pontina. 15,

Paolo II ristabilisce la pace fra il Popolo romano, e 7 Veliterno. 156. Paolo III. concede privilegi a Velitorni. 184. Li libera dalle molestie di Ascanio Colonna. 185. Decreta il governo temporale di Veletri al suo vescovo. ivi. Portati in questa città. 186. Arma contro Ascanio Colonna. 187. Ordina, che al fortifichi Veletri. 188. Torna in questa città. 190.

Paolo IV sno sdegno contra i nepoti. 204. Da il permesso di condurre l'acque viva in Veletti. 221.

Paolo V ordina l'ornamento e il camodo della città. 224. Paolucci Fabrizio Cardinale vescovo e governatore. 245.

Papirii Spurio e Lucio tribuni militari contra i Veliterni e Prenestini. 47.

Pasquale II rimnnera la fedeltà de Veliterni. 93.

Passari Attilio celebre nelle armi. 209. Pedo città volsca assediata da' Romani, difesa da' Veliter-

Pedo città volsca assediata da Romani, dilusa da Velitei ni e da altri popoli. 54. Persone insigni in dignità. 376.

Peste esterminatrice in Veletri. 41. Altre pestilenze. 88.

Petrucci Curzio letterato. 213.

Pezza Michele duce d'insorgenti napolitani. 317.
Pietromarchi Giuseppe avv. personaggio di molta dottrina. 367.

Pignatelli Sillano Podestà in Veletri. 132.

Pinelli Domenico Cardinal vescovo e governatore. 221. Pio II ordina la demolizione delle fortificazioni di Laria-

uo, e proibisce il rifabbricarvi. <u>152- 153.</u> Pio V conferma alcuni privilegi. <u>208.</u> Ristringe gli Ebrei

nel Ghetto. 209.
Pio VI reintegra il Cardinal Decano nella giurisdizione temporale di Veletri. 288. Permette, che la via consolare passi per questa città. 290. Eseguisce lo sparaco delle Paludi Possina. in Petra in Veletri.

go delle Paludi Pontine. ivi. Portasi in Veletri. ivi. Pio VII viene in Roma: pone in sistema il auo Stato. 321° Piombo veliterno nel regio museo di Parigi. 38. IYE

Piero marcia contro Roma, treva opposizione in Veletri. 60.

Pisani Francesco III Cardinal vescovo e governatore. 207. Podesta magistrato; sue attribuzioni, 98. Tolto. 186. Ripristinato, 196, Per sempre abolito. 207.

Popolazione di Veletti nel 1840. 373.

Possidenza della città veliterna, 398,

Prequestini confederati co' Veliterni contro Roma. 47.

Prima ostilità fra Veliterni e Larianesi. '01.

Priori magistrato introdotto in Veletri. 170. Appellati ancora Conservatori. 388. Giudici ordinari delle cause de' danna dati, e della occupazione de' beni pubblici

Privetno città volsca fu capitale della Nazione. 25. Unita a' Veliterni saccheggia il contado romano, 52.

Privilegio della liberta imperiale. 85. E della papale, 89. Prodigi de Gentili riferiti da T. Livio. 61, Altri risguardauti Augusta riportati da Svetonio, 73.

Prosperi Giuseppe letterato, 243.

Prosperi Ludovico nomo scienziato. 228.

Public Nigidio Figulo sua predizione interno ad Augusto. 71. Provenzani Eurico scrive degli acquidotti di Veletri. 124.

# R

Rarità veliterne. 396.

Rendite del Comune di Veletti. 389.

Rettori e giudice loro origine, 193. Quan lo cesso questo magistesto, 281, Elegeo de' medesimi. 282.

Ricchi Antonia scrive della reggia de Volschi, pref. 10. Rivelta suscitate in Bologue. 342.

Rivoluzione in Veletri contro i Francesi repubbl. |299. Rocca di Papa suoi soldati predano sul territorio veliterno.

201. E' conquistata da Veliterni, 202.

Rodio generale napolitano stende le truppe sino a Veletri.

| 115. E' disfatto da' repubblicani. 316.<br>Roma presa e saccheggiata dall' esercito di Carlo V. 178. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Roma Giulio I Cardinal vescovo e governatore, 233.                                                   |
| Romano Borgia eletto vescovo di Valleombrosa. 103.                                                   |
| Rossi Gian Battista uomo erndito, 228.                                                               |
| Ruffo Tommaso Cardinal vescovo e governatore, 357, Proi-                                             |
| bisce a' Priori di pubblicare i bandi. 279.                                                          |
| Ruggiero duca de' Normanni è rispinto colle armi da' Ve-<br>literni. 92.                             |
| Ruina di una fabbrica; sue particolari circostanze. 369.                                             |
| s                                                                                                    |
| San Pietro in Formis castello demolito da' Veliterni. 147.                                           |
| Sango nume de Gentili suo tempio in Veletri. 401.                                                    |
| Sanseverino duca di Somma comanda la piazza di Vel. 198.                                             |
| Santi Giovanni vescovo di Firenze, 95.                                                               |
| Santorecchia Alcide celebre militare, 218.                                                           |
| Saraceni a danno di Veletri, scacciati dallo Stato. 89.                                              |
| Satrico colonia romana espugnata da' Volsci, 48. Ricon-<br>quistata da M. Furio Camillo. ivi.        |
| Savoli Antonio III Cardinal vescovo e governatore. 225.                                              |
| Savelli principi stabiliscono i Veliterni arbitri della pace                                         |
| tra di loro. 112.                                                                                    |
| Savelli Niccola ribelle ad Engeuio IV perde i suoi beni-                                             |
| 136. I di lui figli tentano la ricupera di Faggiola. 150.                                            |
| Savoja ( Carlo I Emmanuele Pio Di ) Cardinale vescovo e                                              |
| governatore. 229.                                                                                    |
| Scarani Silvestro vescovo di Ulma suffraganeo, 322.                                                  |
| Scierra (Marco Di ) copo de banditi vinto e disperso. 217.                                           |
| Scienze coltivansi in Veletri. 186.                                                                  |
| Sedizione in Veletri. 186.                                                                           |
| Selva del Comune posta a coltivazione di vigueti. 290.                                               |
| Senato Veliterno confinato in Trastevere, 54.                                                        |
| Serbelloni Giovanui XIII Cardinale regge questo vescova-                                             |
| do senza la giurisdizione temporale. 215.                                                            |
| -                                                                                                    |
|                                                                                                      |

Serbelloni Fabrizio Cardinale sostiene questo vescovado seuza la giurisdizione temporale, 289.

Sermoneta presediata da' soldati Veliterni. 243.

Servio Tullio annovera la famiglia Ottavia fra le patrizie romane. 64.

Signori Nove magistrato in Veletri. 99.

Sisto IV concede a Veliterni molti privilegi. 157. 158.

Attribuisce a speciale ajuto divino la vittoria riportata coutro il duca di Calabria. 162. Esorta i Veliterni a prendere le armi contro Ardea e Rocca di Papa.
164.

Sisto V suoi stabilimenti. 114. Priva il vescovo di Veletri della giurisdizione temporale. 115. Portasi alle Paludi pontine e pernotta in Veletri. 216.

Società letteraria Volsca: sua istituzione. 286.

Sollevazioni popolari in Veletri. 186, 250, 293, 299,

Sollevazione de' Trasteverini in Roma, 249,

Somaglia (Giulio II Della) Cardinale vescovo e governatore. 338.

Sorgenti di acqua perenne nel territorio Veliterno. 393. Spagnuoli entrano colle loro truppe in Veletri; la disar-

mano. 253. Le impongono forte contribusione. ivi. Sono in guerra cegli Austriaci a cegione del regno di Napoli. 260. Accamprasi in Veletri. 262. Sono sorpresi degli Austriaci, e gli rispingono. 265. Combattono sal monte Artemisio. 269. Inseguono l'oste nemico. 274.

Spinelli Giuseppe Cardinale (vescovo e governatore. 282. segue,

Stabilimenti pubblici. 381.

Stemma della città, 390,

Statuti della città rinuovati e pubblicati, 190.

Statua di bronzo decretata in memoria di Urbano VIII. 227. 228. Distrutta da' Repubblicani, 306.

Statue antiche riavenute nel territorio Veliterno, 399, seg.

Strozzi Annibale duce in Veletri contra il duca di Fondi. 123.

Snessa città Volsca fo capitale della Nazione. 25.

## T

Tanara Sebastiano Antonio Cardinale vescovo e governatore. 244.

Tarquinio Superbo difeso da' Veliterni. 34. Ebbe qui la sua villa. 394.

Teatro della passione. 397.

Tempii antichi de' Gentili in Veletri. 401.

Temporale spaventoso. 120.

Terracina (l'antica Anxur) città Volsca fu capitale della Nazione, 25.

Terremoti memorabili in Veletri, 61, 62, 243, 320, 324. Territorio Veliterno, sua estensione e fertilità, 392.

Tenoli Bonaventura arcivescovo di Mira scrittore delle cose patrie. 233. 235. Sua opinione intorno la nascita di Augusto. 67.

Tito Quinzio Gincinnato espugna Veletri. 49. Torrecchia B. Bonaventora Veliterno, 173.

Toruzzi Biellio combatte contra i Musulmani, 208,

Tornzzi Andrea capitano contra i Turchi. 209. Toruzzi Girolamo capitano contra il gran Duca di Toscana. 132.

Toruzzi conte Paolo Maria benemerito della patria. 335. Tornzzi conte Giuseppe istituisce una prelatura a favore della Nobiltà veliterna. 362.

Torre del Trivio nella piazza maggiore, 3 s6.

Totila co' suoi Goti conquista Roma. 87.

Tour (Emmanuele Teodosio Della) de' Buchi di Buglione Cardinale vescovo e governatore. 240.

Tournou (Francesco il Di ) Cardinale vescovo e governatore. 205. Truppe del Papa stanziano in Veletri. 255.

Truppa de' Veliterni marcia contro i Repubblicani francesi. 300. Combatte presso Castel Gandolfo. 302.

Tumulto nel di di Pasqua 1814. 332. Altro i 26 maggio.333. Tusculo assediata da' Veliterni. 49.

# V

Valentino Cardinale Borgia fugge dalle mani di Carlo VIII. 167.

Vandali saccheggiano Veletri. 87.

Veletri sua origine incerta. 11. A quali provincie abbia appartenuto. 14. Sua situazione e descrizione. 14. 371. Notizie intorno al suo nome, e al gentilizio. 16. seg. Fu repubblica aristocratica. 22. Non è stata giammai sottoposta ad alcun vassallaggio, ivi. Sua fedeltà a' sommi Pontefici. 23. Fu potente presso i Volsci, e qualche volta capitale della Nazione. 25. Arma contro Roma, regnando Anco Marzio. 32. E' fatta colonia romana, 37, Viene ascritta alla tribù Pontina. 39, Vi si traducono altre colonie. 41. 54, Rendesi libera, 45. Movesi contra Roma con altri popoli. 46. Assediata da' Romani e non espugnata. 51. Difende Roma contro Annibale. 60. Riceve fra le sue mura Belisario generale di Giustiniano imperatore. 87. Presta servigi a Narsete, ed è ricompensata. 88. Resiste a Ruggiero duca de Normanni. 92, Rinnova le ostilità centro il popolo romano. 116. Concorre col danaro alla ricupera di Sezze. 133. Confederata coi principi Conti arma contro i Colonnesi. 168. Si pone in istato di difesa, 174. Viene fortificata da Clementa VII. 177. Spedisce oratori al generale di Carlo V. 179. Fortificata e munita di milizie. 199. Presta servigi militari ad Urbano VIII. 232. Si oppone al passaggio delle truppe spagnuole. 250. Assaltata, incendiata, e saccheggiata da' Tedeschi. 267. Disastri cagionati dagli eserciti spagnuolo e tedesco. 275. Sollevasi contra i repubblicani francesi. 299, Vengono alle armi. 301. Riconosce per sua prima Protettrice nostra Signora venerata sotto il titolo delle Grazie, 325. Dichiarata sotto-Prefettura nel governo francese. 327. E' capo-luogo della provincia di Marittima, 347,

Veliterni assalgono la terra e fortezza di Lariano e le distruggono. 137. Sono fedeli alla S. Sede . accaduta la rivolta nello Stato. 342. Deputano due cittadini per presentare al trono del Sovrano le loro suppliche. 344.

Vertenze fra le Corti di Roma e di Spagna. 154. Ville degli antichi Romani in Veletri. 394.

Virgilio Marone parla del re Metabo e di Camilla. 20. Sna adulazione trattando di Augusto. 76.

Visconti Ginlio colonnello della milizia veliterna, 197. Visi Ven. Filippo Veliterno trattasi la causa per la sua beatificazione, 280.

Volpi Rocco scrittore delle cose veliterne pref. 10. Volsci loro regno. 20. Combattono contro Roma. 32. Battagliano nel territorio Veliterno: prendono la vittà già colonia romana. 43, Fine delle loro guerre. 55. Voti del popolo Veliterno fatti a Dio. 158, 165, 325, 361.

# H

Ulubra città distrutta, si vuole da alcuni essere stata l'educatorio di Angusto. 76. seg-

Unni ritirausi dalla Italia. 86.

Università delle arti abolite, 321, 380,

Uolubro contrada sul monte di Faggiola, ove principia l' acqua perenne condotta in città. 221.

Urbano II rimerita la fedeltà de'Veliteruit 91.

3 3

Urbano V cerca la pace fra il popolo Romano, e il Veliterno. 114.

Urbano VI sue premure a pro di Veletri. 126.

Urbano VIII riceve da' Veliterni un aussidio di acadi 15000 pel deposito di Valtellina. 226. Sua rottara col Duca di Parma. 230. e col Gran Duca di Toscana. 231. Ajutato dalle armi de' Veliterni. 378.

### $\mathbf{z}$

Zaffarani Fulvio Veliterno eccellente militare. 218,

# Y

York (Enrico II Benedetto Duca Di) Cardinale vescovo e governatore. 323.

FINE DELLA TAVOLA DELLE MATERIE